

56, 111,218

18 9-1241

i estimate Ø.

# N V M I S M A T I C A C A P V A N A

### AVSONIVS

Ordo Nobilium Vrbium

VI

Nec CAPVAM pelago, culsuque, penuque potentem Deliciis, opibus, famaque priore silebo.

### MONETE ANTICHE

D I

### CAPVA

### CON ALCVNE BRIEVI OSSERVAZIONI

Si aggiunge un Discorso del culto prestato da' Capuani a' Numi lor tutelari



## IN NAPOLI. CIDIDCCCII NELLA STAMPERIA SIMONIANA CON LICENZA DE SUPERIORI.

### CICERO

Academicar. Quaest. Lib. IV. 2.

Quis reprehendet nostrum otium, qui in eo non modo nosmetipsos hebescere & languere nolumus; sed etiam ut plurimis prosimus enitimur?

### IDEM.

De Finib. M. & B. Lib. I. 1.

Si delectamur cum scribimus; quis est tam invidus, qui ab eo nos abducat? sin laboramus; quis est, qui alienae modum statuat industriae?

### ALL ILLUSTRISSIMO SIGNORE IL SIGNOR ABATE

### D. VITO M: GIOVENAZZI

PREFETTO DELLA BIBLIOTECA ALTIERI IN ROMA

#### FRANCESCO DANIELE

Queste brievi Osservazioni, dottissimo Signor Abate, su le Medaglie Capuane del mio picciol Musco servir doveano per accompagnare il dono, che di quelle io mi apparecchiava a fare ad un gran Sovrano di Europa; la cui morte non molto stante seguita, siccome a distornar ebbe quel primo mio disegno; così fece chio non avessi rivolto, non che il pensiere, neppur l'occhio mai più sopra le mie carte: e sarebbonsi queste certamente rimase in quell'obblio, che per ogni ragione era lor dovuto; se le istanze di più di un mio affezionato amico, e ultimamente l'autorità di persona assai vaga de' buoni studi, e che tutto può sopra di me ; quasi con violenza non mi avessero stretto a ripigliarle per mano; e rassettatele, come meglio bo saputo, a pubblicarle ancor per le stampe. Restò la mia ritrosità, per vero dire, superata, massimamente perché così sarebbonsi venute a pubblicare almen sei Medaglie di Capua affatto ignote; la conoscenza delle quali io giudicava dover riuscire graditissima agli amatori dell'antica numismatica: senza che, siffatta scoverta sembravami, che servisse ancor di non so quale accrescimento di gloria a quella illustre Metropoli, da me sempre con tenerezza riguardata; non sol perche io quindi tragga la materna origine; ma sì per avervi già avuti molti amici di onoratissima ricordanza, e di presente pur ve ne abbia alcuno, da me amato e stimato non poco. Or questo libro, qual ch'ei si sia, bo voluto, dottissimo Amico, inviare a Voi, per una dimostranza di mia gratitudine; conciossiachè Voi non mai siate restato di amarmi con lo stesso sincerissimo amore, come prendeste a far già tanti anni; ed avete continuato a sentir mai sempre, ed a parlare magnificamente di me : la qual cosa, comechè in ogni tempo vorrassi da chicchessia aver cara; a questi miseri giorni poi, e in mezzo a tanti ravvolgimenti di cose, è da riguardare, qual è, come favor singolarissimo, che a riscuoter si abbia tutta la più viva riconoscenza. Piacciavi intanto, dottissimo Amico, aggradir la tenuità di questa mia offerta; come spero che far vorrete con l'usata umanità vostra: e restovi in grazia. State sano.

Di Napoli il di 15. di Giugno 1802.

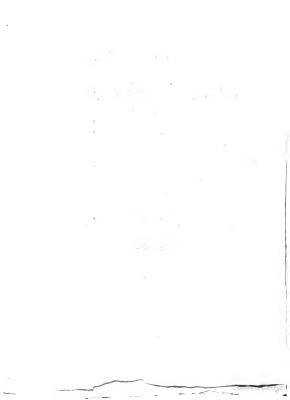



### PREFAZIONE

Querele degli Antiquari udite si erano sino a non molti anni innanzi, come Medaglie di Capua, città si famola, e
c che un di beba a disputarii con Corinto e con Roma
l'impero dell'Universo, non si fosser vedute giammai; ne
di lor esistenza notizia si avesse alcuna. Conciosische le
due già primamente pubblicate dal Goltzio O, comi appartennenti a detta città, con inscrizion greca; e che poi erano state con la solita semplicità adorsare dal Maier O, dal
Parisio O, ed a' dì nostri anche dalla celebre Contessa di
Bentink, O; gli eruditi tutti di accordo le hanno avute costantemente per false; sia ch'egli il Golzio si dilettasse di
fabbricar nuove medaglie, sia che, non essendo di molta
critica fornito, si lasciasse di leggieri imporre da quella razza di uomini, de quali è attaz sempre abbondante la terra;
e che, secondo che altri in non dissimil proposito già disse,

(a) Sieil. & M. Graec. Tab. XX.3.4. (b) Il Reen. di Nap. descrit. con Med. Tav. IV. 1. 2. (c) Rera Bi. Graec. Numism. Tab. XI. 1. (d) Cotalegue, Or. To.II. pag. 96 t; nel qual Catalogo non son questo le sole medaglie, che o sospette o manifestamente spurie, io vi ho con mia maraviglia vedute riferire.

VALTE MAX quaestuosam mendaciis suis ealiginem iniiciunt; siccome era pur disgraziatamente avvenuto prima di lui ad Enea Vico, a Volfango Lazio, e ad aliri ancora. Ma non mai cessar potrò di ammirarmi del famoso P. Harduino; il quale, avendo portato tant'oltre il pirronismo letterario, che la favola divenne dell'età sua; a'bia poi avuto tanta docilità, per non dir altro, da ammetter per vere le suddette Goltziane medaglie; e quelle d'interpetrar non siasi sdegnato (1): 14l è pur troppo degli ingegni singolari la sorte; che talvolta nel più fitto meriggio veggonsi miseramente abbagliare. Ma, diasi luogo al vero, ben alla diligenza, ed all'occhio investigatore del Goltzio sottrarre non s'eran potuto niente meno che quattro Capuane Monete; le quai però, per non essergli noto il carattere, con cui segnate erano; e sembrando a lui un greco di antica maniera (b) , piacquegli attribuire , come pur fece il suo seguace Dapper (c), e d'una anche il Begero (d), all'Isola di Coo. Or, essendo stata riserbata al teste caduto seco'o la gloria di richiamare a vita l'erudizion Etrusca; la qual și era sino allora giaciuta in oscure tenebre, negletta universalmente da tutti: comechè non meritasse meno della Greca e della Romana di esser coltivata; siccome han poi eloriosamente fatto tanti valentuomini sì italiani, che stranieri : le opere de' quali son per le mani di tusti ; la Numismatica Etrusca l'ultima certamente non fu, che ad illustrar s'impre-

date,

se; e quelle medaglie, ch'erano state per lo addietro trasan-(a) Num. anriq. P. & V. pop 80. della seconda edizione, tra le Opere (c) Descript. des Isl. de l'Archipel. pag. 520. Tab. II. 17. 18, 19. 22. (d) Mus. Brandeb, To. I. pag. 418. (b) L. c. Tab. XX. o. 10. Tab.

date, si vider tosto divenute uno de' più favoriti trattenimenti degli eruditi. Di Capua intanto, ma senza ch'ei sapesse cosa mai si fosse, pubblicò ptima di ogni altro nella sua Verona Illustrata (a) il Marchese Maffei una Medaglia : la qual poi riprodotta dall' eruditissimo Annibale degli Olivieri (6), vi fu da lui chiaramente e felicemente letto KAPV. Di aucl giovine Cavaliere à adunque ( secondo che altrove (6) lo stesso Maffei dice ) il meriso della scoverta; che così può chiamarsi, perchè una verità ci addita non conosciuta prima ; e che non può da persone ragionevoli esser contrastata; la qual giustizia gli vien anche dal nostro Mazzocchi renduta, che per la stessa ragione or dostissimo, or eruditissimo meritamente l'appella (d), Ma il sempre e non mai appieno commendato Canonico Mazzocchi suddetto , essendogli venuta alle mani una Monetina di Capua, occasion ebbe di meditar su quei caratteri : che , sebben egli tenne su le prime per Osci (\*); pur ritenuto si fu ad attribuirla alla nostra Metropoli : come nè anche di ciò fare avea osato quell'altro lume della Napoletana letteratura, io dico il Conte Matteo Egizio, che sei o sette ne possedea , e nelle quali pur riconosciuta benissimo avea la scrittura Osca (6) : sicchè resterà sempre il Signor degli Olivieri nel pacifico possesso dello scoprimento, e della lode, che con tutta ragione gli vien data. Or, siccome a lui niun avrà ardimento di contender siffatta gloria,

<sup>(</sup>a) Par. III. pag. 259. 260, della prima edizione fol. Tav. unic. 5. (b) Disser. sapr. dase Med. Sansit. negli Opuscoli Calogerani To.XVII. pag. 301. Tav. unic. 6. e tra le Corsenso To. II. pag. 71. Tav. unic. 6.

<sup>(</sup>c) Ital. Primit. Lib. I, nelle Osserv. Letter. To. IV. pag. 36. (d) Dissert. Tieren. tra le Cortotesi To. III. pag. 39. (e) L. c. pag. 81658.

<sup>(</sup>f) Opuscol. volg. e lat. pog. 393.

così non potrassi al Mazzocchi negar il merito di esser egli stato il primo altresì a pubblicar a un tratto solo undici Capuane Monete, esistenti quasi tutte presso di se; come fece nelle Dissertazioni Tirreniche (a) . Quivi il dotto uomo protesta che le tenea sin da diciotto anni innanzi raccolte, per darle fuora, quando che fosse stato, in un corpo di Antichità Capuane; ma che poi, in segno di ossegnio verso de' nobilissimi Accademici Etruschi, non si sdegnò d'inserire in quel luozo. Ma egli, inteso com'era a più grave oggetto, lasciolle andar fuora senza spiegazione niuna; la qual rimise ad altro opportuno tempo, che non mai più venne. Quella promessa intanto, che di mantener non si era curato il Mazzocchi, studiossi poi di adempiere Monsignor Guarnacci; il quale, riproducendo nelle sue Origini Italicho (b) le stesse undici Medaglie, vi fe sopra alcune ossorvazioni; quai però esse si sieno il Lettore potrà vederle a' loro luoghi, dove sono state da noi riferite. Ma, per fare ritorno al Mazzocchi, ed alle sue Monete, egli ci ha fatto altrove (c) sapere, che dopo di quel tempo altre glien'erano pervenute, che serbava appresso di se; lasciandoci tuttavia col desiderio d'intendere quante per avventura e quai si fossero le novellamente da lui acquistate Capuane Monete; e pur il destro di pubblicarle sarebbegli stato somministrato dallo stesso argomento, che si trovava aver egli allora tra mano . Nè prima dell'anno 1775, dal dotto Eckhel Prefetto del Museo Imperiale di Vienna ne fu data fuori la duo leci-

<sup>(</sup>a) I. c. Si trovano, nell'original larino, anche nel II. Tomo de suoi Opusceli. (c) Tabul. Herect. pag. 45. n. (75)

ma (1), trovata nel Gabinetto Granelliano, cioè in quello del P. Carlo Granelli della Compagnia di Gesà, già confessore dell' Imperadrice Amalia (b); che, dopo la soppressione di quel Collegio, e l'abolizione della Società, andò ad incorporarsi al Cesareo Museo; senza stima ricchissimo di medaglie di ogni maniera, e fuor di controversia uno de' più famosi di Europa . Sino a questo punto adunque le Monete di Capua conosciute dagli eruditi non oltrepassavano il numero di dodici. Ma di applaudir meco alla mia buona Fortuna son pregati i Lettori, come a colci, che del suo favore volle essermi liberale al segno di farmi far l'acquisto, nel corso per altro di molti anni, non sol di tutte le già note Capuane Medaglie, di una sola in fuori; la qual tuttavia si desidera nella mia collezione; ma sì di altre sei affatto ignote, e d'inestimabil valore, per nulla dire di altri quattro diversi tipi delle già edite ; che in tutto compiono il numero di ventidue; numero non mai più veduto in alcun Museo; e che è stato mai sempre di ammirazion grande a quanti amatori della Numismatica e nazionali e stranieri, le abbia io mostrate.

Ignorar non debbo, come tra le Capuane Monete del Museo Hunteriano ne venga riferira una anepigrafe 60, per la sola ragione di aver una qualche lontana simiglianza alla mostra del Num. IX., conciossiache nella Hunteriana veggast un Leone sedente, che sostiere con la zampa un'astas ul apalla; ma essa, come ogouno può vedere, non tiene affatto

<sup>(</sup>a) Num, vater. Anecd. Par.I. pag. Catalogo dello stesso Museo.

(b) Hirt. Mar. Cassar, premeifa al XIV. 18.

fatto della eleganza delle fabbriche Campane ; e dippiù ha questa sigla N, la quale in una consimil moneta, ma ben conservata, da me veduta in mano del Signor D. Francesco Carelli mio amico, nella scienza delle medaglie addottrinatissimo; la qual sigla, io dicea, è manifestamente in questa guisa formata A, cioè TAV., ond'era indotto l'erudito possessore a crederla di Taormina ( Tauromenium ) , E con lo stesso errore, o se meglio piaccia altrui dirla fiducia, son dall' Eckhel annoverate nel suo Catalogo (6) tra le Capuane due altre monete, pur esse anepigrafi, sol perchè erano di un tipo consimile ad altra presso di lui, ch'è fuor di dubbio Capuana . Troppo deboli, per dir vero, se non pur fallaci argomenti son questi, ove manchi la leggenda, per aggiudicar le medaglie a Città ed a Popoli : e noi stessi avremmo dalla nostra serie rimossa la suddetta del Num. IX., se il rispetto debito all'autorità del Mazzocchi i non ci avesse trattenuti . E, per tornare al Museo Hunteriano, vi è pur registrata una moneta in argento (6), com' appartenente a Capua, con inscrizion greca così : KAPY; la qualio sospetto, o che sia falsa, ovver che appartenga ad altra Città piuttosto, che a Capua; sì per la diversità della fabbrica, sì ancora perchè la leggenda è tronca, mal conservata, e che agevolmente potrebbe ricever tutt'altra interpetrazione; e senza aver la medaglia stessa sotto gli occhi, non ardirei pronunziar nulla di sicuro sopra di essa. Sin quì avea to scritto, quando mi è venuta alle mani la Geografia Numismatica dell' Abate Sestini stampata in Lipsia 1797.

<sup>(</sup>a) Par. I. pag. 17. num. 11, (b) Tab. XIV. 14

dove (a) con mio particolar piacere ho trovato mosso lo stesso dubbio sopra di questa Hunteriana medaglia; che meglio, secondo lui, sarebbe attribuita a Caristo, città littorale dell' Isola di Negroponte. Tra le monete adulterine di Capua niuno sarà per incontrar la più piccola difficoltà ad annoverare pur quella îndicata prima dall' Holstenio (b), che la dice duplicata nel Museo Mediceo con l'inscrizione KATIYAC, e poi illustrata dall'Harduino (c), ammessa anche dal Pinkerton (d), avente nel diritto una testa virile con diadema, che giudicano rappresentar Capi fondator della nostra Metropoli : alla qual moneta, volendo gli editori acquistare alcuna fede, non hanno dubitato di asserire trovarsi in quell'insigne Gabinetto; ma l'Eckhel, che avea diligentemente esaminate tutte le medaglie Medicee, non ve la seppe rinvenire; nulla sane jactura, ei dice; nam si extaret inser ficisios censerem ( numum ) ablegandum (c); se pur non tia vero il sospetto altrui (f), cioè che la medaglia esista ; ma che in essa abbiasi a leggere ΚΤΔΑΣ; e che appartenga a Gnosso, città di Candia.

Non diremo già noi lo stesso, nè di quella medaglia, che dal suddetto Museo del Gran Duca cavò fuora il più volte lodato Eckhel de con inscrision greca retrograda KAMITANO; nè dell'altra pubblicata dal Pellerin (h) con la poco diversa leg-

<sup>(</sup>a) Par. I. pag. 8. v. Copus . (b) In Stephan. v. Kawa pag. 1596.

<sup>-(</sup>c) L. e. pag. stessa.
(d) Essay on Niedals. To.II. pag. 218.
(e) L.e. pag. 19. e nell'olima sua opera, che ha per tinol Deslirina Numer. vaser. To. L. pag. 140.

<sup>(</sup>f) SESTIN. 1. c. in adden. (g) L. c. pag. 18. Tab. II. 3. E stata anche prodotta dal P. Magnati Miscell-Numism. To.III.Tah.XIX.3.

<sup>(</sup>h) Addit. san neaf. Vol. p.g. 18. dove si dice, the il P.Panel ne avea citara altra consimile presso il Signor le Bret.

leggenda KAIIIANO; poiché esse sincerissime monete sono, e d'indubitata fede; non mai però appartenenti a Capua, o alla region Campana; con cui non banno nulla di comune; come malamente tengono i loro clitori; ma sì ad Eatella in Sicilia; la cui medaglie hanno i bue col viso umano, e tutti gli altri piccoli accidenti delle suddette medaglie; e ve ne ha pur di quelle con l'intera inscriziono KAMITANON; e tu veder le potrai appresso del beamenito Principe di Torremuzza, mentre al Ciel piacque, mino dolcissimo amico <sup>60</sup>: e del paraggio de' Campani in Sicilia; del loro stabilimento in quell' Isola; e di Entella loro colonia son da vedere Politio <sup>60</sup>, Diodoro <sup>60</sup>, e Stefano <sup>60</sup>,

Un inchesta sarebbe da far quì, cioè onde sia avvenuto, che di Capua, città sì ricca e di tanta magnificenza, sino ad andar in proverbio quel suo decantaro lusso, monete non ci sieno in metallo nobile; poichè quelle, che la
terra ha sinora date fuora, tutte affatto son di bronzo; e
pur di Calvi, di Tiano, di Sessa, che in niuna fatta guisa
da paragonar erano con la Metropoli, medaglie in argento
veggiamo tutto il di andare attorno. Per me non asprel cosa pensarmi; e per quanto ci ho strolagato su, nulla mi si
è offerto da dire, che soddisfaccia;

Nam issi quidem berele orationi Oedipo Opus est conjectore, qui sphingi interpres fuir,

Poenul. I. 3. per usar le parole di quel servo Plautino. Ne è da far ca-

(a) Sicil. veter. Num. Tab. XXIX.

2. o. Anilor. I. Tab. IV. 1. 2.
(b) Lib. I., dove potrassi otserva(d) Alia stessa voce Erra.

so , per mio avviso , di quella Capuana Moneta , che in argento vanta il suddetto Hunteriano Museo, per le ragioni quì innanzi toccate ; siccome per nulla affatto son mosso dall' autorità del Pinkerton, il quale con rutta la buona fede ammette cotal medaglia di Capua in argento; dicendola però estremamente rara (a); conciossiachè quell'autore quantunque da' suoi nazionali avuto in grande stima, a quel che pare, non molto abbia veduto; nè sempre si è data la pena di attingere a limpidi fonti . E , per non tralasciar nulla da dire, in questi giorni stessi dal Signor Canonico D.Niccola Ignarra, mio collega di tanti anni nella Regal Accademia Ercolanese, e mio decoro, fummi dato un Indice MS. del Museo del fu Duca di Noja, doviziosissimo oltro ogni credere di monete di queste nostre regioni : nel qual catalogo sotto la voce Capua pur una in argento vien registrata così: Medaglioneino d'argento, con testa di vecebio nel dvitto; ed aquila sopra del fulmine; con inscrizione etrusca; ma, non sapendosi da qual mano venga quel registro; che certo non sembra peritissima; ed essendo dall'altra parte siffatto Museo ito interamente a male, ci si è tolto di poterla osservare. Ben io avrei potuto a tutto mio agio esaminarla in vita del suo possessore, che fu mio grandissimo amico, e da me appresso la sua morte di elogio onorato e di lagrime; se non che, essendo io allora ad altri studi rivolto, di erudizioni tali diletto non avea alcuno . Per -la qual cosa, sino a tanto, che la Fortuna non vorrà farci co' nostri propri occhi vedere alcuna Medaglia di Capua in argento;

(a) L. c. pag. 217.

gento; avrassi per noi a dire o che assolutamente non ce ne sieno, o che, se alcuna se ne predichi, debbasi avere per sospetta.

Dopo di aver insino a quì narrata con ogni distinzinne la storia, dirò così, delle Medaglie Capuane, e la varia lor fortuna; parrebbe, ch'io alcuna cosa aggiugner dovessi a mio riguardo; il che pure farò, ma all'uso mio, cioè con semplicità e brevità di parole. Primieramente, non essendo molte di numero le presenti Monete, io non ho posta niuna cura in distribuirle per classi, siccome usa fare ; essendomi piaciuto anzi seguir l'ordine tenuto dal Mazzocchi nel pubblicar le prime undici ; con aggiugnervi le altre sette, che si son posteriormentè scoverte, e secondo il tempo, in the io ne ho fatto l'acquisto. Ma, in quella vece : poichè io ho la sorte di possederle tutte di una perfettissima conservazione, ho stimato notar con ogni esattezza di ciascuna il peso; la qual cosa vedrassi fatta in un Indice espresfamente posto in fine di queste Osservazioni. Soddisfar con ciò mi è piaciuto all'erudita curiosità di coloro, che vaghezza abbiano d'indagare per qual modo gli Antichi additato avessero il valor eminente delle monete ; quai sieno stati i cambiamenti, che in questo seguiti sono : e di chi l'invenzion si fosse di segnarle or co' globetti , or con gli obeli; la qual invenzione fu senza fallo degli Etruschi; ch'è un' altra ragione , perchè le nostre Etrusco-Campane Medaelle abbiansi da poi siffatta diligenza meritata. Se poi spiaccia altrui, che queste mie illustrazioni sieno scritte in volgar italiano piuttosto, che in latino idioma ; come per lo più sogliono fare in simili trattazioni; voglio che sappia com'io avea già preso a distenderle per la nostra Accademia Etrusca, la qual per suo istituto non adopera altra lingua, se non la italiana; e sarebbousi vedute impresse nel IX. Tomo delle Dissertazioni Cortonesi stampato in Firenze l'anno 1791., se avessi potuto accompagnarle co' necessari disegni, che allor non ebbi a tempo; e quando poi ho ripigliati per mano questi fogli , non mi è stato possibile adattarmi alla nojosa fatica di recare il già scritto, di volgare in latino . Senza che, al Senator Buonarroti, ch'io reputo un de'più grandi archeologi italiani, in sua materna lingua piacque dettar quelle maravigliose Osservazioni su' Medaglioni del Museo Carpegna, e appresso le altre ancora su'Vetri Cimiteriali: e con l'esempio, e con l'autorità di tanto uomo altri molti poscia la Numismatica non solo, ma sì l'Epigrafica nel nostro bellissimo linguaggio a trattar presero con lode universale . E quanto alle dichiarazioni , ch' io vado dando delle nostre Monete, singolarmente de'loro simboli; mi è stata a cuore soprattutto la brevità; essendomi sembrata sempre una vanità, per non dirla altrimenti , quella di diffondersi per ogni piccola occasione in digressioni lunghe, e spesse fiate aliene dal proposito; nel quale scoglio, per dire il vero, son andati spesso ad urtar anche i maggiori uomini della nostra Nazione. E per le stesse spiegazioni, che il più delle volte per sola conjettura ho potuto fare, i discreti Lettori son pregati a risovvenirsi di quell'auree parole di Cicerone, che Tuscul, Onesdice : Nos , qui sequimur probabilia , non ultra quod verisi. 11. 2. mile occurreris, progredi cossumus; e perciò chiunque a scri-C '2

Y.Y

ver imprende, singolarmente di materie antiquarie, nelle quali non si dubita mai abbattanza; debbe esser sempre con l'animo disposto, per consiglio dello stesso Romano Oratore, siccome a contraddire senza perrinacia, così ad esser, senza sdegno, contraddetto.

Pag. XX



NVM.

## N V M I S M A T I C A C A P V A N A







### Num: I

Testa di Giove barbato, e laureato; due stelle dietro & Aquila in piedi col capo volto a destra, e con le ali aperte; che stringe un fulmine con gli artigli; nell'area due stelle; e sotto la leggenda retrograda DINN

AB Jove principium; e dalla presente Medaglia Vner. verrebbemi somministrata opportuna l'occasion de l'ille dare cominciamento a queste mie Osservazioni col ragionar del culto di Giove presso de' Campani; che pur necessario è: ma, per non eccedere la brevità prefissami, ho voluto riserbar questa trattazione per un Discorso a parte, che troverassi in fine del libro, nel qual discorso del culto pure di Diana verrò favellando, e di Ercole altresì. Intanto alla

alla nostra Moneta facendomi d'appresso; dirò; che Servio comentando Virgilio (4) vuol dar ragione, perchè Giove sia coronato di alloro, e perchè l'Aquila sia sua ministra , così : Aquila in tutela Jovis est , quia dicitur dimicanti ei contra Gigantes fulmina ministrasse . . . . . . . . aut quia nec Aquila, aut Laurus dicitur fulminari; ideo Jovis ales Aquila ; Jovis coronam lauream accipimus ; e Plinio, dell' Aquila parlando (6), avea presso a poco lo stesso affermato: Negant unquam solam banc alitem fulmine exanimatam ; ideo armigeram Jovis consuetudo judicavit. Le due stelle, che si veggono tanto nel diritto, quanto nel rovescio, potresti crederle contrassegni della zecca; o piuttosto marche del peso, che talvolta son formate astrorum more, com' avverte il chiarissimo Ekchel . se pur non piaccia dire, ch'esse vi sien poste, per far allusione alle stelle, che splender si videro intorno al corpo dell'Aquila, dappoichè fu trasportata in Cielo, e convertita in costellazione; ch'è interpetrazione ingegnosa, anzi che vera. E' questa Medaglia la prima tra le pubblicate dal Mazzocchi 60. La leggenda, com'hai veduto è questa □□□ x; nome,

(b) Lib. I. 5. (c) Doffr. Num. veter. Tom. I.

<sup>(</sup>a) Ad Aeneid. Lib. I. v. 398. pag. 110. 141. (b) Lib. I. 5. (d) Dittert. Tirren. Tav. I. 4.

che talvolta usarono scrivere con quattro elementi soli, così sempre nelle nostre Medaglie; e tal altra con cinque, siccome in inscrizione presso del Mazzocchi suddetto . Intorno poi all'origine, e retta pronuncia di siffatta voce bellissime osservazioni ha fatte l'autor medesimo (6), al quale rimandiamo il curioso lettore. Avvertì egli trovarsi questa Medaglia di due diversi tipi cioè uno di maggiore, l'altro di minor grandezza; e quello dato da lui fuori è della prima forma; mancante però delle stelle nel suo diritto . Son ambedue questi tipi presso di noi; e di quello di maggior grandezza, che manca però delle stelle in ambedue le faccie. abbiamo ornato il frontespizio di questa opericciuola. Nella stessa nostra collezione se ne ha della seconda forma un conio affatto diverso, e men bello ; a cui abbiamo dato luogo innanzi al ragionamento quì in fine . Si trova pure stampata nel Museo Hunteriano 60; ed è descritta dall' Ekchel com' esistente nel Gabinetto di Vienna (6); ed in questa si osserva la diversità, che, siccome in tutte le altre veggonsi le già dette stelle, l'Imperiale ha nell'area del rovescio una piccola luna. Il Marche-

<sup>(</sup>a) L. c. Tav. II. (c) Tab. XIV. 15. (b) L. c. pag. 52. (d) Catal. Mus. Castar. Par. I. Tcb. Herael. pag. 129. n. (17.) pag. 17. n. 14.

se Massei sinalmente ne pubblicò il solo rovescio nel II. libro degli Itali Primirivi co: Il simbolo poi dell' Aquila, col sulmine tra gli artigli, s'incontra nelle monete di Amasia, di Agrigento, di Durazzo, e di altre Città.

Numº II

(a) Nelle Osserv, Letter. To. V. pag. 302. Tav. II. 4



### Num: II

Testa di Diana ben acconcia; dietro l'arco, ed una stella & Cavaliere armato di lunga asta, che corre da sinistra a destra; nel campo una stella, ed un nicchio; sotto la stessa inscrizione.

ELegantissimo tipo, e di un lavoro bello quanto altro mai. Fu questa Medaglia data fuori dal Mazzocchi o in ordine la seconda; ma con una sola stella nel rovescio, Trovasi anche nel Museo Hunteriano o; e quivi per gli accidenti, essa è in tutto simile alla nostra; comechè, per essere stata la testa mal disegnata, e per esser anche mal descritta o, tratto abbia il Rasche o a credere

<sup>(</sup>b) Tab. XIV. 16. v. Copus pag. 365.

ch'esser potesse un conio diverso. Ultimamente l'ha pubblicata dal Museo Cesareo l'Ekchel (6); a ciò fare indotto, com' ci protesta (6); perciocchè la moneta venuta alle mani del Mazzocchi, fu o mal conservata, od era stata dapprima destituta di que' simboli , che rendono oltremodo pregevole la Imperiale; questi si riducono a due stelle, ad un nicchio nel rovescio, ed a due stelle nel diritto. La nostra, ch'è di un'ottima conservazione, differisce da quella di Vienna, come tu vedi, soltanto nel numero delle stelle. Sembreranno a più d'uno soverchie, se non pure inutili tante minute osservazioni: ma questo è lo studio della Numismatica; anzi si credono cotai ricerche necessarie, massimamente allora, che veggonsi fabbricati sistemi, e lunghe disquisizioni son instituite sopra cose puramente immaginarie . Tal è , a mio credere ; tutto il discorso dell' Eckhel su quel benedetto nicchio; dov'ei, dopo di averne con Plinio e con Ateneo determinata la specie pronunzia esservi stato impresso per dinotar, non solo la parte marittima della Campania; ma sì i laghi, che in essa sono, specialmente il Lucrino, abbondante di questi testacei, e per essi lodato da Orazio e dallo stesso Plinio

(a) Num.veter.Anecd.Par.I.Tab.II.5. (b) Pag. 19.

nio i Io per me, senza punto detrarre al credito del per altro dotto Eckhel, ed assai benemerito della scienza delle medaglie, direi che quella buccina vi sia stampata per un segno dell' officina, o del zecchiere; se non pure tai piccoli accidenti volessero chiamarsi bizzarrie degli artefici, che servono poi ad affaticar inutilmente l'ingegno degli eruditi. Ma, ritornando una volta su la nostra Moneta; siccome di Diana accaderà spesse fatte parlare; e della venerazione, in che fu nella nostra Campania se n'è trattato nel ragionamento in fine dell'opera; passerò a notar qualche cosa su l'emblema del rovescio. Potrebbe uom dire, che abbiasì con questo Cavaliere voluto simboleggiar l'esercizio della caccia.

presso di Virgilio ci vien descritto Ascanio «», in quella palestra esercitantesi: senza che, la stessa Diana del diritto parrebbe esserci stata messa in questa significazione: e su l'esercizio del cacciare de Campani tornerà il discotso in altro più opportuno luogo. Potrebbe anche dirsi, che piacque in per-

(a) Aemeid. Lib. IV. v. 136,

persona di quest' uomo a cavallo, armato di lunga asta, e come in mossa per investir l'inimico, accennare la valentía della Capuana cavalleria; della quale un luminoso testimonio ne ha lasciato Livio (6), narrando, come Q. Fabio Massimo, dappoichè ebbe inteso aver Annibale presa la volta di Puglia, levò il campo da Suessola, e portollo a Capua, di stretto assedio la città cingendo; donec coacti sunt Campani, nibil admodum viribus suis fidentes, egredi portis, & castra ante urbem in aperto communire . Sex millia armatorum babebant : peditem imbellem; equitatu plus poterant: itaque equestribus praeliis lacessevant bostem, E meglio assai della bravura della nostra cavalleria ragionò quello storico, qualora l'assedio descrisse (b), posto da Q. Fulvio Flacco a Capua: Ceterum multis certaminibus (Campani) equestria praelia ferme prospera faciebant; che fu cagione, onde i Romani, affinchè quod viribus deerat, arte aequaretur, avesser pensato a metter su le groppe de' cavalli altrettanti giovini agili della persona, armati alla leggiera; i quali d'un subito messo il piede a terra, travagliarono per modo i Capuani, che fugam, stragemque corum usque ad portas fecerunt . Inde equitatu queque superior Romana acies fuir .

(a) Lib. XIII. 46.

(b) Lib. XXXVI. 4. --

fuit. Institutum ut Velites in legionibus essent : e di cotal instituzion di Veliti lasciò memoria anche Valerio Massimo <sup>(c)</sup>. Eraclea , per dir solamente delle Città nostrali , Napoli , Nocera , Sessa , Taranto somministrano monete col simbolo del cavaliere armato.

Numº III

(a) Lib. I. 3.



### Num: III

Testa di Pallade, con galea cristata X Vittoria alata stante, che con la destra tien una corona; con la sinistra regge parte del cinto; allo stesso luogo le stesse lettere.

QVesta è la sola delle Medaglie di Capua conosciute dal Canonico Mazzocchi, la qual si desidera nella mia collezione; e'l presente disegno è stato preso da quello, ch'egli ne diè . Io l'ho per lo corso di trenta anni e più avidamente cercata, ma sempre invano; non mai ho potuto vederla; nè so che altri veduta l'abbia; anzi non l'ho trovata neppur mentovata da niuno de' tanti catalogisti degli ultimi tempi. Mazzocchi stesso non la possedea, e la tirò fuori dal Museo del Conte-Fgi-

(a) Dissert. Tirren. Tav. I. 6.

Egizio ( ). Ma è da maravigliare , come il medesimo Egizio in quella sua lunga lettera ad Anton Francesco Gori 60, in cui va dandogli conto di vari monumenti etruschi, ricordi presso di se esistenti sei medaglie con leggenda osca , per lui ben rilevara, quantunque non si arrischi ad attribuirle a Capua; e quelle sono da noi dichiarate sotto i numeri IV. V. VI. VII. X. XI., passata abbia poi sotto silenzio questa, della qual ora ragioniam noi. La testa di Pallade è tutta simile ad una, che vedesi in bellissima medaglia di fino argento di Calvi ; ch'è pur da noi posseduta . A Monsignor Guarnacci & sembrò quel volto anzi virile; e dalla galea cristata, insigne di preziosi ornamenti, quai appunto erano propri de' Sanniti, par che pieghi a crederlo un Sannite; nella qual opinion sua va egli senz'altro errato; poichè quel volto è assolutamente femminile; e da' lineamenti, e dagli ornati stessi non resta dubbio per crederlo di una Pallade . Lo Scoliaste di Aristofane, comentando quel verso (4)

Αύτικα Nixe πίτεται πτερύγοιο χρυπαΐο, και, εή Δι Ερως γε. Che non vedi volar con penne d'oro

E lo stesso Cupido e la Vistoria!

c dice
(a) L. c. pag. 39. (c) Orig. Italic. To. II. pag. 148.
(b) Opusc. volg. s lat. pag. 390. (d) Aves v. 574.

dice non esser antica l'invenzione di aggiugner le ali alla Vittoria, ed'a Cupido; e, con l'autorità di Archenno, vuol attribuirla al padre di Bupalo rinomato scultor di Scio; o, secondo altri, ad Aglaofonte pittor Tasio : e'l Buonarroti 60 crede aver i Greci ciò appreso dagli Etruschi, che usi erano figurar i Numi alati ; non solo per dar a que simulacri un non so che più di divino; ma si per significar il pronto e sollecito aiuto del Cielo. Si potrebbe ancor dire essere state alla Vittoria aggiunte le ali , per denotar l'incertezza de' bellici eventi, e anche la speditezza, con cui da un popolo far suole passaggio ad un altro. Nè per altra ragione gli Ateniesi la rappresentarono arripor, senz' ali (b); perciocchè, volar non potendo, rimasa mai sempre sarebbesi con esso loro. Il medesimo sentimento vedesi espresso in uno spiritoso epigramma dell' Antologia 60, fatto nell'occasione di aver un fulmine bruciate le ali della statua della Vittoria in Roma. Quanto poi alla corona, che quì la Vittoria ha nelle mani, questa davasele per premiarne i vincitori. In un Medaglione di Commodo tra quei del Museo Carpegna 60, ella si vede

<sup>(</sup>a) Ad Dempster. §. I. pag. 8.

§. IV. pag. 11. §. XXII. pag. 30.

(b) PAVSAN. Laten. ovverolib.

(d) Tav. VII. 13.

in atto di volare con corona in mano, per metterla in testa dell'Imperadore, sopra di una biga assiso: ed in questi stessi sensi si fa Ovidio a ragionare 🔗 ad Augusto:

Sic adsueta tuis semper Victoria castris

Nunc quoque se praestet, notaque signa ferat :
Ausoniumque Ducem solitis circumvolet alis;

Ponat & in nitida aurea serta coma.

e 2 Num'IV
(a) Trist. Lib. II. eleg.I. v.169.



#### Num: IV

Testa di Diana; dietro l'arco, e lo strale se Cingbiale passante; sopra un globetto; e sotto la solita inscrizione.

E la Diana con le usate armi sue, e'l cinghiale di questa Medaglia fanno apertamente vedere che
siasi voluto indicare il culto di quel Nume; del
quale si tratterà da noi ampiamente altrove. Non
sarebbe strano il dire, che abbiano anche preteso far
allusione all' esercizio della caccia, il qual dovette
essere uno de'più familiari de'nostri Campani; non
solo per l'opportunità, che lor ne somministravan
i vicini Tifati; stanza, non dirè con Silio Italico ∞ di leoni; che questo è un suo ingrandimento poetice; ma si di cinghiali; de' quali non è
sino

(a) Punicor. Lib. XIII.

sino a' nostri di spenta la razza; e che molto più abbondantemente vi si doveano annidare ne rimoti tempi; quando in que' monti folte selve furonvi di elci e di cerri: e si sa che gli antichi usi erano con l'esercizio della caccia preludere a quello della guerra; ch'era lo studio delle potenti Nazioni. Tal fu l'instituzion giovanile di Achille, com'ei di se va alla distesa narrando presso di Stazio ; e quanto di profitto lo strenuo garzone avesse pe'marziali agoni ritratto dal cacciare, cel fa egli stesso poco dopo sapere, con queste parole:

Jamque C' ensiferos vicina pube tumultus
Aptabar; nec me ulla feri Mavortis imago
Praeteriit: didici quo Peones arma rotatu;
Quo Macetae sua gesa cient, quo turbine caestum
Sauromates, falcemque Getes; avcumque Gelonus
Tenderet

Per lo globetto sappiasi, che tai segni appariscono assai spesso nelle monete urbiche; ed indicano il peso della moneta; onde sembra potersi arguire, che dagli Etruschi prendessero tal uso i Romani; e che ne prendessero ancora il divider la libbra in dodici once. Credette già il Marchese Maffei <sup>60</sup>, che questo

(a) Achilleid. Lib.II. v.404.feg. (b) Veron.Illustr.Par.III.pag.265.

questo fosse un inganno; perciocchè spesso piccolissime monete si veggono con gli stessi globoli; ma poi par che siasi acquetato alla comun opinione, senza muover altro dubbio sopra di ciò (4). Strana affatto, e da tutti meritamente derisa, è quella del Proposto Gori su questi globetti, che non val la pena di esser quì ricordata (6). Si trova la presente Medaglia nel Museo Imperiale (0); l'avea pure il suddetto Marchese Maffei (4); ed è pubblicata dall'Arrigoni; il quale ne possedea due tipi, ed uno di prima forma contornato, assai bello (e). E' questa una delle Capuane medaglie veduta prima di tutti dal Goltzio 6, e malamente attribuita all'Isola di Coo; alla qual parimenti la diedero il Dapper (6), e appresso anche il Begero (6); il quale poi, trovandosi imbarazzato a conciliar con l'Isola di Coo il culto di Diana, e l'esercizio della caccia di cinghiali; soggiugne che questa medaglia obscuritate non exigua laborat. Vn assario serbasi pure presso di noi, che presenta nell'una faccia e nell'altra il cinghiale

<sup>(</sup>a) Outero, Letter, To.III. pag. Outero, heter, To. V. pag. 208. (c) Nomies, To. III. Amiss, To. III. Co. Care, Pag. 1, (c) Catel, Mar. Center, Pag. 1, (e) Detrophy, dat 16.1 de 1. for.

pag. 17. 5.
(d) Ital. Primis. Lib. II. nelle
(b) Mus. Brandeb. To. I. pag. 418.

ghiale passante, con tre globetti sotto. Nella preziosa raccolta di monete unciali del già Cardinal Zelada se ne vede uno (s), il qual ha non poca somiglianza al nostro; ma che l' Eminentissimo possessore, non sapendo a qual popolo se lo attribuire, posto ha tra gli incerti 60. L'Arrigoni ha pubblicato un quadrante (o) col cinghiale passante tanto nell'una faccia, che nell'altra; e con le lettere KAM, che il Passeri attribuisce (d) a' Camarti, ovvero a quei di Chiusi; ejusque indicio; soggiunge, Camartibus universos nummos cum emblemate apri binc inde repetito non imprudenter assignamus; al cui detto io non posso soscrivere; poichè l'emblema del cinghiale è delle medaglie di Arpi, di Pesto, di Salapia, di altre città ancora; a ciascheduna delle quali con la stessa probabilità potrebbesi il nostro assario riferire: senza che, il danaro Arrigoniano è di fabbrica affatto diversa da questo, che a noi è piaciuto avere per Capuano; sì perchè così tenne il Duca di Noja, il quale nel Catalogo del suo Museo (0); sotto le Monete di Capua il volle registrato; sì ancora perchè esso venne alquanti anni addietro sco-

<sup>(</sup>a) De Num. aer. Vniial. Tab. Tab. V. 4.

III. 3. (d) De R. Num. Etrascer. pag. 178. nc Palalip. ad Dempster. (c) Numism. To. III. Num. Frb. (e) MS. in mano nostra.

verto con altri in tutto simili, al numero di diciassette in non molta distanza da Capua nella valle di Sarzano: e noi, per non lasciar nulla in dietro, che alla nostra Numismatica alcun pregio acquistar potesse; di unirlo alle Medaglie Capuane non ci rimanemmo: dippiù l'abbiamo ora fatto incidere, per ornamento dell'ultima pagina di queste nostre Osservizzioni...



# Num. V

Testa di Giove barbato, e laureato; due stelle dietro ». Diana con luna falcata in fronte, che guida una biga; nel campo due stelle; ed allo stesso luogo la stessa epigrafe.

SE non fu questa delle Medaglie di Capua la prima ad esser pubblicata è stata però la prima che si sia accuratamente letta, ed aggiudicata alla Città, a cui di ragion si appartenea; come felicemente già fece Annibale degli Olivieri , famoso letterato Pesarese, non son molti anni mancato di vitaco. Vedi qui Diana con una mezzaluna in fronte, ch'è proprio suo simbolo; onde da Orazio fu detta biornii. Osto e così si mostra in monete della

<sup>(</sup>a) Dissert. topra due Med. Sane tra le Costonesi To.II. pag. 7t.
nit. tra gli Opuscoli Calogevani (b) Carm. Sacul. v. 35.
To. XVII. pag. 301. Tav. unic. 6.,

famiglia Fabia, e della famiglia Terenzia 60. Le stelle presso alla testa della celeste auriga vi staranno, perchè sono il consueto suo corteggio: arraca δ' ωμάρτα θια , gli astri poi accompagnano la Dea disse. di lei parlando, Euripide (6); e dallo stesso Orazio ella è appellata siderum regina 60. Ma il presente rovescio vien a ricevere non picciol lume dallo Scoliaste di Germanico Cesare, sia egli lo stesso Germanico, sia Calpurnio Basso, o altri; udiamolo di grazia : Lunam Gentiles Dianam germanam Solis, quem Apollinem nuncupabant, fuisse dixerunt . . . . . ideo bigam dicitur Luna babere, sive propter velocitatem, sive pro eo quod nocle & die appareat; ideo unum equum album, alium nigrum dicitur babere : eo quod bieme aut aestate plus luceat, quam vere & autumno (d). Fu data alle stampe questa Moneta due volte dal Marchese Maffei (6) , altrettante dal lodato Olivieri (1), quindi dal Mazzocchi @ . L' Arrigoni ce ne ha fatti vedere sei tipi , e quattro di maggior grandezza, inestimabili invero; e tutti per qualche acci-

<sup>(</sup>a) VAILL. Fam. Rom. To. I. Tab.LXII.23. Tab.CXXXVII.11.

Tab.LXII.23. Tab.CXXXVII (b) Jon. v. 1170. (c) L. c. v. stessa.

<sup>(</sup>d) Comment. in Arat. Phoenem. pag. 142. dell'edizione Morelliana.

<sup>(</sup>c) Veron. Illustr. Par. III. pag. 259. Tav. unic. 5. Ital. Primit. Lib. II. nelle Osserv. Letter. To.V. Tav. II. 2. pag. 202.

<sup>(</sup>f) LL. cc. (g) Dissert, Tirren. Tav. I. 8.

accidente diversificati l'uno dall'altro . In tutto simile a questa nostra è una medaglia della cismontana Calazia, che ho io ora tra le mani, appartenente ad un erudito viaggiatore Inglese, con l'inscrizione osca o etrusca retrograda KALATI. Era anche posseduta dal Mazzocchi ., e dal Duca di Noja .



[Num:V]

(a) Numism. To. III. Miscell. Tab. XIV. 59. 60. 63. 64. Tab. XV. 71. Tab. XVI. 76. (b) Tab. Herael. pag. 534. (c) Catal. MS. appresso di noi.



### Num: VI

Testa di Diana laureata se Lira a quattro corde; di lato a destra, le medesime lettere.

SI vede la presente Medaglia in ordine la VI. tra quelle divolgate dal nostro Mazzocchi ©: ma, al solito, senza niuna interpetrazione; di cui però piacque di poi farci dono a Monsignor Guarnacci ©. Egli dunque, dopo di aver detto che monete con l'emblema della lirra ci sieno di varie cite tà antiche del Regno di Napoli, soggiugne: Pare che alludano a que Pelargi, ed a quei loro Re Pastori e Poeti, che abitarono in Arcadia, e anco in Tracia; e quivi piantarono la poesia, e inventarono le nove Muse; la quale spiegazione ognuno vede da quai

(a) Disser. Tirren. Tav. I. 9. (b) Orig. Italic. To. II. pag. 148.

quai rimoti principi sia ella ripetuta, e quanto poco affacentesi a noi, ed alle cose nostre. Ma io son di avviso, che, tempio essendovi stato in Capua dedicato a Mercurio; come, con l'autorità di Fabio Vecchioni , che di molti marmi e colonne fa testimonianza essere state a'suoi di discoperte a destra del villaggio di S. Erasmo, con un'inscrizion votiva a quella Deità, e con una statua dello stesso Mercurio, va provando il Pratilli (3); son di avviso, io dicea, che col simbolo della Lira nelle loro monete improntata, avessero voluto i vecchi nostri padri significar il culto, in che fu presso loro Mercurio; come di colui, ch'era stato della Lira l'inventor primo; e dal quale poi ebbela Apollo; a cui perciò son dovuti i secondi onori. Nota è la favola presso d'Igino (6), e che noi stimiamo di quì riferire con le stesse sue parole in segno di gratitudine, per avercela conservata: Dicunt Mercurium cum primum Lyram fecisset in Cyllene monte Arcadiae, septem chordas instituisse ex Atalantidum numero ; quod Mila, una ex illarum numero esset, quae Mercurii est mater . Deinde postea, cum Apollinis boves abegisset, deprebensus ab eo; quo sibi facilius ignosceret, petenti

<sup>(</sup>a) Via Appia Lib. III. s. pag. (b) Poetic, Astronom. Lib.II. 7. 289.

Apollini ut liceret dicere se invenisse, concessit. Luca Holstenio trovò nelle ruine di Suessola, città posta nel confine orientale della Campania, una statua di Mercurio, con gli emblemi del caduceo e della Lira "); la quale statua poi , trasformata per arte magica , cred'io, dal Pratilli (b) in una grand' Ara, e con l'istessissima inscrizione, è stata da lui trasferita nella cistifatina Calazia; dove sogna quel barbalacchio averla veduta. Di questa Medaglia abbiam noi due coni alquanto tra loro differenti; e del disegno di uno ci è piaciuto farne un finale in piè della Prefazione. Anche l'Arrigoni ne ha pubblicati due tipi (9), in qualche piccolo accidente l'uno dall' altro diversi. Era pure nella collezione del Barone Schellersheim; e come moneta nuova o nuovamente scoverta, l'ha stampata l'Abate Sestini (d); e dal simbolo della Lira vorrebbe dedurne che in Capua avessevi culto Apollo . Ne parla anche altrove (); e quivi è, che egli scuopre un abbaglio del Combe, il quale nell' Hunteriano Museo pubblicolla, con l'error Goltziano, per moneta di Coo (8). Final-

(g) Tab. XXI. 4.

<sup>(</sup>a) REINES. class. I. n. CLXVI. II. 15. pag. 184. (e) Pag. XXXIV. (b) L.c. Lib. III. 4. pag. 363. (c) Numism. To. III. Miscell. Tab. XV. 6g. Tab. XVI. 77. (d) Lett. Numism. To. V. Tav. (f) Descripe. veter. Numism.

nalmente ricorderò, che moltissimi antichi Popoli e città vantano medaglie col rovescio della Lira; come Alesa, Brezia, Centorbi, Imera, Reggio, Siracusa, Turio, ed altre.

Num; VII



### Num: VII

Testa di Diana, con iscettro, che si mostra di su la spalla sinistra ». Due Simulacri velati da capo a' piedi; una fascia, che svolazza sul loro capo; dal lato sinistro un piccol tripode; dal lato destro le stesse lettere.

FV questa delle Capuane Medaglie la prima a venir alle mani del Canonico Mazzocchi; e la prima altresì, che gli diè da pensare su quei per lo innanzi mal'noti caratteri co: siccome il primo a pubblicarla era stato il Goltzio co; benchè l'avesse avuta per moneta greca, appartenente all'Isola di Coo; e così pure il Dapper co. Ma qual Me-

<sup>(</sup>a) Dissert. Tirren. pag. 39. (c) Descript. des Isl. de l'Ar-(b) Grace.einsq.Insul.Tab.XXI.g. chipel. Tab. II. 17.

Medaglia Capuana la mandaron in luce il Mazzocchi suddetto (1); l'Arrigoni, che l'avea di due forme, cioè più grande contornata, ma senza l'aggiunto del tripode, e più piccola simile alla nostra (b); il Maffei (6); e più altri . Ma son tutti tra loro discordi i lodati autori nel dar un' adeguata spiega al tuttavia oscuro suo emblema. Il Goltzio, o piuttosto il suo comentatore (d), ravvisò nelle figure del rovescio duo conopoea in Deae forte ornatum, che all' Ekchel (\*) sembrarono duae pyramides singulis basibus insistentes. Il Mazzocchi (f) le disse due donne ambulanti ; e'l Guarnacci @, comechè abbia affermato tal simbolo esser di difficile intelligenza; vuol nondimeno provarsi a spiegarlo; e, prendendo per tronco d'albero quello, che a traverso sta sopra le figure, crede che potrebbe essersi voluto aver riguardo alla favola delle Eliadi, o sia delle sorelle di Fetonte, che per troppo piangere la di lui morte, furono convertise in alberi; se non che, quello, che agli occhi suoi è tronco o ramo di arbore, agli occhi di tutti è apertamente un velo svolazzante:

Ouero, Letter, To. V. Tav. II. 6. (g) Orig. Italie. To.II.pag. 148. pag. 302.

<sup>(</sup>a) L. c. Tav. I. 10. (b) Namisim. To. III. Miscell, Tab. XIV. 68. Tab. XV. 73. (c) Ital. Primir. Lib. II. nelle (f) L. c. pag. 272. (e) Casal. Mus. Cass. Par. I. 72. Type 17. 7. (f) L. c. pag. 44.

zante: e poi niuna convenienza ha egli saputo additarci di quella favola co' nostri Campani. Il Conte Matteo Egizio finalmente (1), riconosciute avendo tai figure per due simulacri uguali velati, sopra i quali pende come una fascia, soggiugne, che ne' vasi del vecchio Principe di Colubrano v'eran dipinti simulacri circondati come da una cortina; onde si dee credere rito etrusco, particolare a qualche Nume. Per me, senza volerla fare da ariolo, sarò contento di dire, che mi accordo assai di buona voglia con l'Egizio a riconoscer sotto queste figure due divinità; persuadendomelo, non solo il piccolo tripode, che sta al lor sinistro lato; ma sì quel velo, che svolazza sopra le loro teste ; come quello , che vi tien le veci di un nembo, qui Deorum . . . . capita , quasi clara nebula ambire fingitur, secondo la diffinizion, -che del nembo ha data Servio (6) .

#### Num°VIII

<sup>(</sup>a) Lest. al Gori negli Opuscol. (b) Ad Aemid. Lib. III. v. 585-volg. e lat. pag. 393.



# Num: VIII

Testa di Ercole giovine coronato; con la clava, che si fa vedere di su la spalla sinistra & Leone in bizzarra mossa, che sostiene con la sinistra zampa di avanti un'asta, armata di lungo ferro acuto, la qual si posa su la spalla; nel campo due globetti sopra; sotto la consueta scrittura.

NOn posso a meno di non avvertir qui sul bel principio una svista del Marchese Maffei : questi, comechè pubblicata avesse tal Medaglia da un ottimo originale <sup>60</sup>, che presenta non sol un viso conosciuto per quello di Ercole, ma ancor la clava, suo noto simbolo; piega poi a credere, che questa testa possa anzi esser di Capi fondator di Capua <sup>60</sup>; g 2

(a) Ital. Primir. Lib. II. nelle . pag. 302.
Onerv. Letter. To. V. Tay. II. 5. (b) L. c. pag. 308.

XVI. 75.

lo stesso avendo pur creduto di altre Capuane Monete ; nelle quali è fuor di dubbio rappresentarsi Giove : ed in quel luogo il Maffei chiama curioso il rovescio della presente Medaglia, che lascia poi senza interpetrazione niuna. Ma quella, che si possedea dal Mazzocchi, dovette esser mal conservata; dappoichè non abbia ritenuto vestigio alcuno di clava; siccome nell'altra del suddetto Maffei mancano i globoli; e mancanti pur sono in quella di Vienna . L'Arrigoni tre ne ha pubblicate, delle quali una è di prima forma, e tutte ottimamente tenute (b) . Il Dapper non sa discernere se la testa sia virile, o muliebre; e l'emblema del rovescio dice esser un enigma di difficile indovinamento (0). Il Mazzocchi si contentò di notar, che da questo leone pote Pompeo imitar la scoltura della gemma, di cui si valea nel segnare, in cui si rappresentava Niuv Figures, cioè un leone, che impugna la spada (d), citando Plutarco . Monsignor Guarnacci ha per testa femminile quella del diritto; ma sul rovescio non dice parola (1) . Finalmente l'eruditissimo Signor Abate Lanzi, ch'è pur mio amico, crede esser que-

(f) Orig. Italic. To. II. 148,

<sup>(2)</sup> Catal. Mus. Cars. Par. I. (c) Descript. des Ill. de l'Arpag. 17. 8. (b) Numism. To. III. Miscell. (d) Distert. Tirren. pag. 44. Tab. XIV. 61, Tab. XV. 70. Tab. (e) Vita Pomp. in fine.

sto tipo allusivo al nome de Sanniti; Eurotras, quasi armati di asta, ciocchè aveanci detto Festo, e Strabone, e il leone, che la impugna esser un simbolo non falso della Nazione (s); che in sostanza è dir nulla; Quanto a me ho per fermo, che quì siasi voluto esprimere uno, anzi il primo de' decantati travagli di Ercole, minutamente descritti dall'autor del poemetto, che va aggiunto a Claudiano (6), dir io voglio il combattimento di lui col leone nella selva Nemèa, anzi l'atto stesso di quel combattimento. L'arma, che si vede con la zampa sinistra d'avanti tenersi la fiera buttata su la spalla, è quel verrettone o spiede da caccia, che Nonio Marcello diffinisce: Venantium telum latissimum, a ceteris aciei longissimae (6); del quale Plinio attribuisce l'invenzione agli Etruschi 60; e che da' Greci vien detto προβόλιον, quod feris obiiciatur, spesso ricordato da Senofonte 60, da' Latini nominato Venabulum. Marziale in quell'epigramma tra gli Epaforeti , a cui diè il titolo Venabula, così ne spiega l'uso (1):

> Excipient apros, expectabuntque leones. Intrabunt ursos; sit modo firma manus :

(a) Sagg. di Ling. Etrufca . To. (d) Lib. VII. 26. II. p g. 599. (b Laud. Hercul.

(c) Cap. XVIII.

Ho detto tenersi quell' arma il leone con baldanza su la spalla, anche per denotar, che Ercole gli scagliò contro di molte saette; ma tutte indarno; come va narrando Apollodoro (6); prima che la fiera si rintanasse in quello speco, dove finalmente trovo la morte. Del culto di Ercole presso de' Campani vedi il Discorso in fine della presente operetta . E' questa Medaglia di stupenda bellezza ; ed una di quelle, che dal Goltzio son date all'Isola di Coo 60 . S'incontrano poi col simbolo del leone più medaglie di Città, come, per tacer di altre molte; di Eraclea, di Centorbi, di Siracusa; e tra quelle di Velia pubblicate dal P. Magnan @ ve n'ha una, nel cui diritto si vede Ercole di clava armato; con un leone sedente nel rovescio, che con la zampa sostien su la spalla un'asta cuspidata; ma di lavoro assai inferiore alla nostra.

Num? IX

(2) Biblioth. de Diis Lib. II.
(b) Grace. viusq. Insul. Tab.
XXII. 4.

(c) Lucan. Numism. Tab. XVII.3. Miscell. Numism. To. III. Tab. LXIII. 3.



# Num: IX

Testa femminile coronata di edera x. Leone in mossa, che con la zampa sinistra di avanti sostien su la spalla un asta con piccola punta. Senza inscrizione.

MOnsignor Guarnacci dice esser questa Medaglia similissima all'antecedente; se non che sopra il leone non vi sono i globetti, ne sotto vi i la laggenda jmper esser il tipo intensissimo dell'antecedente, o il tipo medesimo per esser assai singelare, non può dubitarsi; che convenga alla etessa città di Capua O. Con buona pace del dotto Prelato, la differenza, che corte ra questa Moneta e l'antecedente, come tu vedi, è grandissima; poichè dove in quella la testa è manifestamente di Ercole; in questa si mostra di donza na

(a) Orig. Italic. To. II. pag. 148.

na non ben conosciuta; se pure non sia di una baccante corimbifera: nel rovescio poi, quello ch'è venabulo dell'altra, di questa è asta con piccola punta : l'animale stesso non è propriamente leone ; e potrebb'essere una tigre, una lince; e allora i simboli tanto del diritto, quanto del rovescio allusion farebbono al culto di Bacco: inoltre mancano i globoli : e quel che più monta, manca l'inscrizione. Quello ch'è certo, la Medaglia è di fabbrica assolutamente Campana; ma non mi arrischierei a determinarla per Capuana, ad onta che in questa sentenza sia concorso il Mazzocchi . Egli ben potea per se usurpar quelle parole : Habebo apud posteros

Epist. XXI. gratiam ; possum mecum duratura nomina educere ; la qual fiducia non possiamo, nè dobbiamo aver noi; e sappiasi che la sola autorità di tanto uomo ci ha trattenuti dal non escluderla da questa serie. Del resto la Medaglia non è tra le Capuane la più ovvia; anzi dir si può una delle rare; perciocchè sol una volta essa è capitata nelle nostre mani; e non della miglior conservazione del Mondo.



# Num: X

Testa di Giove barbato, e laureato; dietro una stella & Vittoria alata, che corona un Trofco; nel campo una stella; ed a suo luogo la solita leggenda.

TRovasi questa Medaglia stampata prima di tutti dal Goltzio, quantunque ei la creda dell' Isola di Coo 60, così pure facendo il Dapper 60; dal Mazzocchi 60; dal Masei 60; dal Muselli 60; è descritta nel Catalogo del Museo Cesareo dall'Ekchel 60; l'Arrigoni finalmente ce ne ha messi in vista quattro tipi, cioè due di maggiore, e due di minor grandezza, tutti per alcun accidente tra loro di-

<sup>(</sup>a) Graec.eiusq.lnuul.Tab.XX.10.
(b) Descript, des Isl. de f. Grebipel. Tab. XXI. 10.
(c) Distret, Tieren. Tav. II. 12.
(f) Pairs, Tap. VIII. 4.
(f) Par. I. pag. 17, n. 6.

<sup>(</sup>d) Ital. Primit. Lib. II. nelle

36 stinti . Cosa sieno stati da prima i trofei, e qual mostri esser questo della nostra Medaglia, ci vien disegnato da Virgilio . così:

Ingentem quercum, decisis undique vamis Constituis tumulo, fulgentiaque induis arma; Mezenti ducis exuvias, tibi magne tropocum Bellipotens....

e più sotto ©

Indutosque jubet truncos bestilibus armis

La ragione poi, perchè i trofei fossero stati anticamente di semplici tronchi, l'apprendiamo dalle parole di quel Nicia Siracusano, allorache egli esorta appresso Diodoro 60 i suoi cittadini a far un moderato uso della vittoria , ottenuta sopra degli Atenicsi, in questi sensi; Thu yap yapo oi raphysos viaruo via Ethèmo lo valis saira viatuam siaus sartistique où lad Nibalad li via, regiorra l'ellow irraina nel referens; idi siv, erue indiya yaphara buquinara, rayjus depullera nel risi yapus irrapuiquera; Mi sapresse voi dire onde furono i più succio Greci mossi a formar Trofei di comuni legni, anzi che

<sup>(</sup>a) Numism. To. III. Miscell. (c) L. c. v. 83.
Tab.XIV. 65.66. Tab.XVI. 78.79. (d) Lib. XIII. 24.
(b) Mencid. Lib. XI. v. 5.

di sasso ? Non sard stato forse , perciocobe , non essendo quelli per restar lungamente in piedi; venisse pure a speenersi tosto con essi di ogni odio la memoria ? tanto è ciò vero, che non seppero difendersi da un aperto biasimo tra' Greci coloro, che di marmo o di bronzo i primi trofei vollero costrutti (0); e Cicerone ci ha conservata la notizia (b) dell'alto risentimento fatto da' Tebani contro de' Lacedemo» ni lor vincitori, che d'innalzar si ardivano un troseo di bronzo; poichè aeternum inimicitiarum monumentum Graios de Graiis statuere non oportebat . Or questa Medaglia sarà stata battuta da nostri vecchi padri in memoria di alcuna insigne vittoria per esso loro riportata. Similissima alla nostra è una moneta di Acerra, recata ancora dal Mazzocchi (6). A proposito di questa Acerrana medaglia, non è da lasciar correre un errore, in cui cadde il Marchese Maffei, qualora la credette anzi di Perugia 60; udiamo le sue parole: La prima ( medaglia ) sin al di d'oggi è unica. Parea maraviglia che di Perugia città fra l'Etrusche sì rinomata, moneta non si ritrovasse : eccone finalmente una . La diedi fuora nella Verona illustra-

<sup>(</sup>a) PLVTAR Onests. Roman. Oper. (d) Ital. Primit. Lib. II. nelle To.II. pap. 272. edition di Parigi. Osserv. lester. To. V. pag. 307. (c) L. c. Tav. I. 2. (c) L. c. Tav. I. 2.

ta ( ; ma sul disegno fattone gran tempo innanzi; e, non potendo allor consultar l'originale, ch' era smarrito, non mi fidai di parlarne. Rinvenuta però la medaglia , e leggendosi nettamente ERV , par molto probabile, che nello spazio guasto che precede, e dove una lettera manca, fosse il P etrusco; errore nel quale cadde il grande uomo per aver avuto alle mani un frusto tipo, di lettere mancante. Ma noi, che abbiamo nel nostro Museo l'original medaglia sotto l'occhio e di una bellissima conservazione, possiamo far certo il Maffei nella sua mancar non un elemento solo, ma due; e doversi leggere, come ottimamente leggiamo nella nostra, con lettere osche da destra a sinistra AKERV; per non esitar un momento a ritogliere la mal aggiudicata moneta a'Perugia; nè per questo men illustre città; e quella restituire ad Acerra della nostra Campania, Anche l'Arrigoni l'ha pubblicata (b) con l'intera sua leggenda .

Num: XI

(a) Par.III.pag.259.Tav.unic.6. (b) L. c. Tab. XIV. 67.



#### Num: XI

Testa di donna velata; appare di su la spalla uno scettro & Spiga corta di grano; a destra picciol tripode; a sinistra la solita inscrizione.

NOn manca questa Medaglia nel Museo Huntei riano <sup>(6)</sup>, nè in quello di Vienna <sup>(6)</sup>, anzi in questo ve n'ha due altri tipi consimili; ma senza leggenda. Era pure tra le monete di città possedute dall'eruditissimo Matteo Egizio <sup>(6)</sup>. La testa velata ad uso di antico sacerdore, com'ei la dice, rappresentar vorrà senz'altro un Nume; e la spiga del rovescio ci serve di guida a riconoscerlo per Cerrere. Dippiti l'asta o scettro, che dir lo vorrai, simbol è ancor esso

<sup>(</sup>a) Tab. XIV. 17. (c) Lett. al Gori negli Opusc. (b) Catal. Musi. Caes. Par. I. volg. e las. pag. 393. pag. 9. n. 10. n. 11.

di questa Deità; come quella, che nell'antica Numismatica spesso fa comparsa con l'ornamento di siffatta verga, in significato di provvidenza: e così generalmente dirai di tutti que' Numi , che tu vedi con queste aste; e non mai per la strana ragione, che ne dà Trogo Pompeo presso il suo compendiatore (). La spiga poi assai corta, è, qual esser suole in tempo di sterilità; ond' è probabile, che per alcuna scarsa ricolta di grano nella nostra Campania, sia stata battuta questa Moneta: se meglio non piacesse dire, per l'invenzione e per l'introduzione di alcuna nuova specie di frumento, che avesse cotale spiga corta, Monsignor Guarnacci 60, che non l'avea potuta originalmente vedere, non seppe su la stampa del Mazzocchi ben distinguere quello emblema; e parvegli quasi un fiore, che germogli. Il rovescio della spiga del grano è delle medaglie de' Calcidonesi , degli Smirnei , de' Metapontini, e di altri Popoli.

Num: XII

(a) IVSTIN. Lib. XLIII. 3. (b) Orig. Italic. To. II. pag. 148.



# Num: XII

Testa di Pallade galeata, e cristata & Pegaso volante; sotto la solita inscrizione; divisa per mezzo da piedi del mostro; e più sotto cinque globetti.

OLtremodo bella Medaglia contornata, di seconda forma, stata sino a' giorni mostri ignota, nè prima del 1775, pubblicata dall'Ekchel, che trovolla nel Museo Granelliano, ora unito al Cesareo . La differenza però, che passa tra l'Imperiale moneta, e questa, si è, che in quella la leggenda vedesi mancante dell'ultimo elemento, così PINN; ed i globoli son tre, in vece di cinque; e poichè il lodato autore dice esser la sua ottimamente conservata, ognuno dee confessare che sia un conio diverso; e tal, per

<sup>(</sup>a) Num. veter. Anecd. Par. I. pag. 19. Tab. II. 4-

41 per vero dire, il dimostra la stampa; appresso di Iui. Esistea questa Medaglia pure nel Museo Ainsilcano © con l'epigrafe ancor mancante dell'ultima lettera; ma con gli stessi cinque globetti della nostra. Tra tutte le mistiche significazioni della figura del Pegaso, la più comune è quella della fama; come impariamo dal dottissimo mitologo Planciade Fulgenzio ©, nell'esporre ch'ei fa la favola di Perseo, e della Gorgona; così: De sanguime ejus (Gorgona o) nasci fertur Pegasus in figuram Famae constitutus. Virtus enim, dam tecrorem amputaverit, famam generat; unde & volare dicitur, quia Fama est volarei, su dant Thetrianu.

Pegasus hinniens transvolat aethram .

Ideo & Musis fontem ungula sua vapisse feerur; quod Musae ad describendum famam beroum, aut sequantur prioram, aut indicant antiquioram. S'incontra assai spesso questo emblema del Pegaso volante nelle monete di Alesa, di Corfu, di Catania, di Enna, di Corinto, di Cotrone, di Siracusa, e di altre Città moltissime.

Num?XIII

<sup>(</sup>a) SESTIN. Descript. Numor.ve- (b) Mytolog. Lib. I. 26. ter. pag. 12.



# Num: XIII

Teste giogate di Giove barbato, è laureato, con lunga asta pura, e di Diana & Giove in quadriga di spiritosi cavalli; con asta nella sinistra; e con fulmine nella destra; sotto le note lettere.

Insigne Medaglione, da stimar molto, non solo per esser inedito; ma sì per la forma, ch' è delle più grandi, poco ovvia nella Numismatica urbica; come per la bellezza, e per l'ottima conservazion sua. In monete di più e diversi Popoli ricorre Giove di fulmine la destra armato; che lungo sarebbe farne catalogo. Nella Medaglia recata Num' IV. veduta abbiamo Diana, che guida una biga. Non fa duopo qui ripetere quello, ch'è stato già per noi detto nel Discorso qui infine della spezial tutela, che

amendue queste Divinità ebbero di tutta la region Campana: e sol potrebbesi aggiugnere, che la quadriga di questa Medaglia sembra, che voglia far allusione a' giuochi; de' quali i Campani furono oltre ogni credere studiosissimi. Osservò il Marchese Maffei (a), che le Medaglie Capuane sieno di bel disegno quanto le greche; e tali, a dir vero, sono per la maggior parte: ma la presente lo è meno assai, e tira più allo stile etrusco, cioè rigidetto e di rilievo molto basso; talmente che io non ho difficoltà di darle sopra tutte le altre una maggior antichità. Consimile rovescio, con la giunta di piccola Vittoria alle spalle di Giove quadrigario presenta una medaglia di seconda grandezza pubblicata già dal Vaillant nella famiglia Servilia (b); e poi tra le incerte nel Tesoro Morelliano (6); e che l'Havercampio, non avendo potuto ben rilevarne la leggenda, in quella stampa assai mal espressa, attribuì a Faleria città di Toscana (d). La stessa Medaglia finalmente, tratta dal Gabinetto Granelliano, fu data fuori dall'Ekchel (1), che vi lesse benissimo AKERV, con lettere osche da destra a sinistra; onde potè,

<sup>(</sup>a) Ital. Primit. Lib. II. welle (c) Tab. V. 7.

Ostero. Letter. To. V. pag. 307.
(b) Num. 12.
(c) Tab. V. 7.
(d) Ivi pag. 468.
(e) Num. veter. Ans.d. Tab.II.6.

correggendo l'Havercampio; renderla ad Acera; L'ho pur io veduta nella preziosa collezione dell'egregio Dottor Cotugno, nostro carissimo amico; ottimamente conservata; ma senza la Vittorietta alle spalle di Giove.

Numº XIV



## Num: XIV

Testa di Giove barbato, e laureato; dietro due globetti & Due Soldati, vestiti alla leggiera, l'uno rimpetto all'altro; che stringono con la destra un'arma con la punta volta in su; e con la sinistra tengono sospeco un animaletto; al solito luogo la solita leggenda.

CHiaro si vede essersi con questo rovescio voluto alludere ad una confederazione; perciocchè tra le altre cirimonie, con le quali veniva cotal atto solenizzato, eravi quella di ferirsi con pietra selce un porcello; come vien narrato da T. Livio 60, nel riferir l'alleanza fermata tra I Re Tullo Ostilio, e gli Albani: nè spiaccia, che se ne riporti qui,

(a) Lib. I. 24

quì, in grazia dell'antichità, la formola pronunziata dal Feciale, nel modo stesso, ch'egli il Romano Istorico ( ce l' ha conservata: AVDI IVPITER AVDI PATER PATRATE POP ALBANI AVDI TV POP ALBANYS VT ILLA PALAM PRIMA POSTREMA EX ILLIS TABVLIS CE RAVE RECITATA SVNT SINE DOLO MALO VTIQVE EA HIC HODIE RECTISSIME INTELLECTA SYNT ILLIS LEGIBUS POP ROMANUS PRIOR NON DEFICIET SI PRIOR DEFEXIT PUBLI CO CONSILIO DOLO MALO TV ILLO DIE IVPITER POP RO MANVM SIC FERITO VT EGO HVNC PORCVM HIC HODIE FERIAM TANTOQ MAGIS FERITO QUANTO MAGIS POTES POLLESQ; soggiugnendo Livio; id ubi dixit, porcum saxo silice percussit; del qual rito ha pur egli fatto altrove (b) ricordo, e Virgilio ancora (c) . Perchè poi si fosse scelto il porco per questa cirimonia, anzi che altro animale, lo ha detto Varrone (d); siccome qual mistero si ascondesse sotto della pietra selce nel ferirlo, s'impara da Servio . Ma onde avviene, che aspettandosi questa funzione a'Feciali (6), veggansi nella nostra Moneta piuttosto soldati di spada armati la destra? E veramente in due medaglie della famiglia Antistia @, con l'epi-

<sup>(</sup>a) L. c. (b) Lib. XXX. 43. (c) \*\*denid\*\* Lib. VIII. v. 641. Lib. XII. v. 170. (d) De R. R. Lib. II. 4. (e) Therave Morell. pag. 19. litt. A. B.

grafe FOEDVS P R; son figure stolate e velate; direstigli Feciali, che sostengono il porcello sospeso pe'piedi. Se non che, a scioglier questo dubbio, ed a voler dare una qualche spiegazione a questa Medaglia ci fa strada Darete Frigio (), narrando presso il suo traduttore, che: Calchas filius Thestoris, praescius futurorum, porcum marem in medium forum afferri jubet , quem in duas partes exsectum Orienti , Occidentique dividit; atque ita singulos, nudatis gladiis, per medium transire jubet. Deinde, mucronibus sanguine oblitis, adbibitis aliis ad eam vem necessariis, inimicitias sibi cum Priamo per religionem confirmant; neque prius se bellum deserturos, quam Ilium atque omne regnum eruissent, E di siffatta sezione di animai nel solennizarsi, o piuttosto nel rompersi le alleanze, siccome del passaggio per lo mezzo delle membra così tagliate della bestia, antichissimo è il costume, trovandosi ricordato da Mosè (b), e più distintamente dal Profeta Geremia 60. Ma a qual alleanza de' nostri Capuani vorrassi questa Medaglia riferire? Per quanto mi ricorda, la più rimota confederazione, della quale abbiasi memoria fu stabilita con gli Vmbri, co' Daunj, e con altri popoli d'Italia a' danni de'

(a) Lib. I. 15. (b) Genes. XV. v. g. 10. 17. Cumani (4); e la seconda sarà quella fatta co Latini, e co' Sidicini contro de' Sanniti (b): lasciando stare le diverse dedizioni a' Romani, che talvolta presero aspetto di alleanze (0); l'ultima, ch'è la più memoranda, quando si strinsero ad Annibale dopo il fatto d'armi di Canne 60; ma niuno indovinerà a qual di esse si possa la nostra medaglia rapportare. Moneta di Acerra con lo stesso emblema è stata più volte stampata; ma non mai ben letta , nè ben interpetrata : nel Tesoro Morelliano si trova due volte 60, e con qualche varietà; dov' è che l' Havercampio, avendo veduto l'original presso del celebre Filippo D'Orville, sospettò dell'errore de' primi editori ; nè dubitò punto di affermare doversi avere assolutamente per medaglia etrusca (f). Lo stesso avea veduto forse prima di tutti il nostro Matteo Egizio (e) ; da cui ebbela il Canonico Mazzocchi, che felicemente ne rilevò la leggenda, e diella ad Acerra (10): vero è però. che questo tipo, affatto simile ad una delle Morelliane suddette 60, è mancante del porcello tra le mani de' Soldati ; ma non direi per poco buona

(a) DION. HALICARN. Lib. VII.

(b) Liv. Lib. VIII. 30. (c) PELLEGR. Campan. disc.IV. nu m. 14. (d) Liv. Lib. XXIII. 6, seg.

(c) Fam. Servil. num. IV.e litt. A. (f) Pag. 392. 439. (g) Opuscel. volg. e lat. pag. 394. (h) Disser. Tiren. Tav. 1. 1.

(i) L. c. litt. A.

conservazione; poichè l'istessissima, certo non mal tenuta, sovviemmi esser passata per le mie mani ; la qual forse tuttora sarà in una miscèa di antiche monete restata nella mia villa di S. Clemente, Finalmente l'Ekchel l'ha stampata (a), cavandola dal Museo Granelliano, simile e nelle figure e nella grandezza a questa nostra di Capua; ed io ho ragione di credere, che di essa due diversi sieno stati i coni, e quello men elegante esser di più rimota antichità, come pur sospettò il Mazzocchi (6) . E' degno di riflessione, che i simboli delle medaglie Capuane sieno promiscui con quelle di Acerra, di Calazia, come abbiamo veduto; e forse lo sarebbero ancora con quelle di Suessola, e di Atella, se ne avessimo, città tutte poste di quà dal Volturno; e per contrario non mai essi s'incontrino nelle monete di Calvi, di Tiano, di Sessa, e di altre città, che sono di là dal fiume; della qual particolarità confesso di non saperne assegnar la ragione .

Num: XV

a) Num. veter-Anecd. Tab.II.7. (b) L. c. pag. 38.



## Num: XV

Testa di Giove barbato, e laureato x Fulmine scintillante per molti raggi; di sopra quattro globetti; di sotto la medesima inscrizione .

MEdaglia di seconda grandezza conservatissima: Venne alla luce, se anche questo gioverà sapere, l'anno 1794, nel coltivarsi un campo assai presso al Convento de FF. Alcantarini di S. Maria di Capua; e dalle mani del Signor Canonico D. Francesco Antonio Natale, che fatto ne avea l'acquisto, passò nelle mie: nè è questo il solo favore, ch'io mi abbia a riconoscere dalla sua amorevolezza; molto maggiori essendo quelli, che mi ha impartiti pel mio, sin ora unico tra noi, Museo d'Inscrizioni,

come sarà palese allor ch'io verrò pubblicandolo; se pure un giorno

PHARDR Lib.

. . . . . Fortunam criminis pudeat sui .

Virgilio <sup>∞</sup>, descrivendo quel fulmine, che nelle Liparitane caverne, col magistero de' Ciclopi suoi ministri, fabbricato ebbe Vulcano a' prieghi di Venere, ad uso di Enca; cel dà a vedere fornito di ben dodici cuspidi, o sia di altrettanti raggi, così:

Tres imbris torti radios, tres nubis aquosae Addiderant, rutili tres ignis, & alitis austri;

dov'è da osservare quanto ingegnosamente, e con bella poetica invenzione

DAN. Inf. IV. . . . quel signor de l'altissimo canto

vada convertendo nella materia, ond'era tal fulmine costrutto, quelle stesse cose, che in aria il formano, cioè il ghiaccio, che così va inteso torrus ignis, la nube, il fuoco, ed il vento. Con le ali, ovvero co'taggi aggiunti al fulmine, denotar si volle vapidi illius teli, vel ignis . . . . ingens, qua fertur celevitas, com'avverte il dottissimo Spanemio (°); e Vir. .

<sup>(</sup>a) Seneid. Lib. VIII. v. 429. diss. VII. To. I. pag. 433-(b) De V. & P. veser. Numism.

e Virgilio stesso avea detto altrove (4) :

. . . . . O fulminis ocior alis .

Si trova assai spesso questo simbolo nelle medaglie di Locri, di Epiro, di Valenzia, di Siracusa, e di altre città.

k a

) Lib. V. v. 31

Num: XVI



## Num: XVI

Testa di Cerere coronata di spighe & Bue stante; tre globetti sopra; la solita leggenda sotto.

DElla ubertà della Campania, e delle prodigiose ricolte, che vi si fanno, e molto più vi si faccano negli antichi tempi, di frumento e di biade di ogni genere, non accade dir molto; potendo bastare per tutti l'elogio, che ne fa Cicerone ©, dove chiamolla: Horreum Legionum, volstium annonae. Particolar culto perciò è da credere che vi abbia avuto Cerere: e, per testimonianza di Fabio Vecchioni, e di Gio. Francesco d'Isa presso del Pratilli co, furono negli anni 1618. e 1643. escover-te

<sup>(2)</sup> Orat. II. tomra Rull. 29. 280. 283. (b) Via Appia Lib. III. 1. pag.

te le ruine di due templi dedicati a Cercre, con molti rottami di marmi, e con la statua sua altresì: e quivi per avventura sarà stata trovata quella famosa inscrizione, stampata dal Fabretti (°), e poi dal Gudio (°), e che ancor oggi esiste in Capua sotto l'arco di S. Eligio. Non fia dunque maraviglia, che piaciuto sia a' Capuani che nelle lor monete la testa di Cercre si vedesse,

## . . . . . tenues spicis redimita capillos .

OVID. Amer. III.el. 10.v.3.

Ed il Bue, che mostra il rovescio, vi sarà stato posto per la stessa ragione, ch' ebbe Tese di farbonto per la stessa ragione, ch' ebbe Tese di farbonimprontar sopra di moneta da lui coniata: τρῶν γρωγρίων τὰν πολίται παρακαλῶν: per eccitare all'agricoltura i cittadini; come ne sa testimonianza Plutarco so; ovvero, ad denotandam terram laborir patientissimam, secondo l'osservazione del mio ornatissimo Signor. Canonico Ignarra so. Ignoti non mi sono gli sforzi dello Spetlingio so, letterato Danese di non oscuro nome, per provare che non mai sia stata questa delle monete coniate; e che Teseo altro non abbia satto, se non che insegnare agli Atenies a

<sup>(</sup>a) Cap. IX. n. 289. (b) Pag. XX. 1.

<sup>245.</sup> (c) De Num, non cus. cap. L.

<sup>(</sup>c) Vita Thes. verso la fine. e (d) De Palatett. Neapol. pag. 236.

tagliare in lamine tanto di oro, o di argento, quanto bastasse a comperare un bue; le quai lamine poi appellaronsi buoi; non già per aver impressa la figura di quest'animale; ma sì per esser di peso equivalente al valore di un bue. Ma so pure, che venne siffatta novella opinione bravamente confutata dall' Hemsterusio 60, e dal Zeno 60. Ma la magrezza del bue di questa Moneta nella mente mi ritorna quello, che Columella lascio scritto della razza de' nostri buoi, cioè, che : Campania boves progenerat albos & exiles (6); soggiugnendo però, per non far andare i nostri biasimi disgiunti dalle nostre lodi: labori tamen & culturae patrii soli non inbabiles: e prima di lui Varrone avea detto (1), tal esser la natura del nostro terreno, che, per coltivarlo non facean mestieri buoi molto gagliardi, potendosi ottimamente arare con le vacche, e con gli asinelli altresì. Altro diverso, tipo della presente Medaglia, ch'è similmente nella nostra collezione, sta impresso in fronte della Prefazione.

(b) Letter. To. III. lett. 510. di S. Marco.

Numº X VII (a) Polluc. Onemass. To.II. pag. amico mio l' Abate D. Jacopo Morelli Prefetto della Biblioteca 6. I. pag. 140. dell'ultima edi- (c) De R. R. Lib. VII. zione proccurata dal dottissimo (d) De R. R. Lib. I. 20.



## Num: XVII

Testa di Diana galeata & Cerva stante, che latta un bambino; sotto le stesse lettere.

ELegantissima Monetina, trovata, chi il volesse sapere, il penultimo anno del caduto secolo nel sito della cisfluviana Calazia; pregevolisma veramente; si per essere stata sin oggi ignota; come pure
per l'eccellenza del lavoro, per la sua conservazione, e per una patina smeraldina bellissima. Furono i Cervi sacri a Diana, come ad inventrice che
ella era della caccia; e Libanio, quell'eloquentissimo sofista, lascio scritto 60, che, siccome alla
Dea appena nata nacquer del pari dalla terra e l'arco e'l dardo, così apparir di repente si vider pure
i Cervi; ond'ella tosto divenne di saettar maestra.

(a) Orat. XXXII. Diana pag. m. 662.

Callimaco ( ce la dipinge su cocchio tirato da quattro cerve maggiori de'tori; e su tal quadriga comparisce in medaglione di Macrino battuto in Efeso (6); e lo stesso Libanio riferisce (6) aver gli Efesini segnate le lor monete con la cerva, in attestato di riconoscenza al tutelare lor Nume. Qual allegoria intanto si asconda sotto di questo simbolo. lo insegna il ch. Spanemio (d): Cervos, ei dice, Dianae sacros, cum ob celeritatem, tum praeterea ob longaevitatem ejusdem animalis; ac inde tanquam aeternitatis , quam Luna alioquin juxta ac Sole adumbrabant veteres, symbolum licet utique statuere. Ma ad illustrazione della presente Medaglia non vuolsi trasandare un notabile luogo di Silio Italico (0); dove dice, che Capi sin da allora, ch'ebbe segnato di Capua il primigenio solco, avesse allevata e cicurita una bianca Cerva; che poi, qual deità speciale del luogo, riscossi ebbe i divini onori; e, quel ch'è miracoloso affatto, cioè, che essa dopo molti secoli, fosse tuttavia viva a'tempi della seconda guerra Punica; con tutto il dippiù del racconto, che fia meglio udire dalla bocca stessa del Consolare poeta

<sup>(</sup>c) L. c. pag. 666. (b) WAILL Naminn Grace. pag. 121. Hassi pure nel Mus. Alban. To. I. Tav. LIX. 3.

Cerva fuit varo terris specitats colore;
Quae candore niverem, candore anteiret olores:
Hane, agreste Capys donum, cum moenia sulco
Signaret, grato parvue mollitus amore,
Nutrierat, sensuque bominis donarat alendo.
Inde exust aferam, docitisque accedere mensis,
Atque ultro blanda atsactu gaudebas berili:
Ausato masres assuetas pecline mitem
Comere, & bumenti fluvio revocarse colorem.
Numen erat jam Cerva loci, famulamque Dianae
Credebant, ac tura Debim de more dabantur.
Hacs exvi visaeque tenas, elizque tenecliam
Mille indefessos viridem duxisse per annos
Saeclorum numerò Troianis condita tecla
Acouabas.

Or che direm noi, che Silio, avendo avuta presente una simil descrizione di un cervo, fatta con mirabili colori da Virgilio <sup>10</sup>, abbia voluto, ad imitazion di lui, inventar questa favoletta? o piuttosto, che sino a' suoi di si fosse conservata appo i Campani alcuna vecchia tradizione di cotal Cerva, ministra di Diana, lor patrio Nume; e che egli, di bei ornamenti rivestendola, trasportata l'abbia nel

(2) Acreid. Lib. VII. v. 483.

suo poema? Certo questo autore, secondo l'osservazion de' Critici 60, fu diligentissimo investigatore delle più rimote origini de' Popoli, e delle Città; ed andò tanto innanzi nella cognizione della storia, della geografia, e dell'antichità; che noi, senza di lui, saremmo al buio di moltissime cose. Ma, sia di ciò che si voglia, assai spesso fa comparsa nell'antica Numismatica la cerva, sempre qual simbolo di Diana; e ne son piene le monete, non pur urbiche, ma ancor imperiali, e consolari: e con la cerva lattante un bambino ne hanno Cidonia, Damasco, e l' Arcadica Tegea.

#### Num: XVIII

(a) CELLAR. Dissert: de C. Sil. per le mani. Veggasi il § XII.; Ital.; ch'è riportata nell'edizione e quivi ancora una bella testimodel Drakemborchio, ch'io ora ho nianza del Barnio.



### Num: XVIII

Testa di un Eroe con caschetto X Trofeo; sotto la stessa inscrizione.

SIccome questa è stata l'ultima delle Capuane Medaglie, ch' è venuta ad aggiugner pregio alla mia
raccolta; così di tutte le già possedute è la più piccola; ma ben tenuta, e del solito nobil lavoro.
Nel diritto è la testa di un eroe, che potresti dirlo il fondatore di Capua; e'l rovescio mostra un
Trofeo, o piuttosto una congerie di armi, come la
dicono. Poco abbiamo da poter dire per illustrazione della presente Monetina; se non che, avendo già fatto altrove vedere o quai furono da prima i trofei presso gli antichi; qui soltanto aggiugneremo qual ne sia stato l'allegorico significato;

(a) Num. X.

62 il che faremo con le parole di Cicerone ©: Troposa, dic'egli, . . . . bellicae laudis, vistoriaeque omnes gentes insignia, & ornamenta esse voluerant. Il simbolo del trofeo è sì frequente nelle antiche monete; che, a volerne tessere il catalogo, sarebbe opera infinita.



IN-

# INDICE

## DELLE MEDAGLIE

# COL PESO DI CIASCHEDVNA

| Globetti zegnati |                                             | A regione de gra- |  |  |  |
|------------------|---------------------------------------------|-------------------|--|--|--|
| ~~               |                                             | _                 |  |  |  |
| 00)(00           | Num. I                                      |                   |  |  |  |
|                  | - di prima forma 478.                       |                   |  |  |  |
| 0 )( 0           | Num. II                                     |                   |  |  |  |
|                  | Num. III. manca nella nostra<br>Collezione. |                   |  |  |  |
| :::.)( 0         | Num. IV                                     |                   |  |  |  |
| 00)(00           | Num. V                                      |                   |  |  |  |
|                  | Num. VI                                     |                   |  |  |  |
|                  | Num. VII                                    |                   |  |  |  |
| )(00             | Num. VIII 253-                              |                   |  |  |  |
|                  | Num. 1X 179.                                |                   |  |  |  |
| 0 )( 0           | Num. X                                      |                   |  |  |  |
|                  | Num. XI 64.                                 |                   |  |  |  |
| . )(00000        | Num. XII 526.                               |                   |  |  |  |
|                  | Num. XIII                                   |                   |  |  |  |
| 00)(             | Num. XIV 212.                               | ,                 |  |  |  |

| 64       |      |      |    |  |   |  |  |    |   |     |
|----------|------|------|----|--|---|--|--|----|---|-----|
| 0000)(   | Num. | XV.  |    |  | ŀ |  |  | ٠. | _ | 400 |
| )( 000   |      |      |    |  |   |  |  |    |   |     |
|          | Num. | XVII |    |  |   |  |  |    | _ | 41  |
|          | Num. | XVII | ī. |  |   |  |  |    | _ | 19. |
| 000)(000 |      |      |    |  |   |  |  |    |   |     |

#### AVVERTIMENTO

D'ille Monere segame num. II. IV. e X. si può rilevare, che l'Oncia della Numismatica Capuana di agrani 127. secca-desse vius d'agrani 127. si come da quella tegause num. IV. v. e VIII. sembra riservarsi, che il Sessame pesava dal grani 245. sima d'grani 251, sovì pure da quella tegause num. VI. si arquisce pesar il Quadrantes grani 348. e che il Triente da grani 478. monava sima d'grani 499.; come si può avere dalle segause num. XV., e chall altra di prima forma tegata num. IV., e chall altra di prima forma tegata num. IV., e chall altra di prima forma tegata num. XIII.

Acea poi l'Oucia le sue parsi; ed a tai parti; son de riferire le seguents Montes e Quella segnasa num. XVIII., che peta grami 19. sand stata la Dramma de Compani in montens; pertincebè l'ostava parse dell'Oncia chiamasi generalmente Drammas; e coil quella segnasa num. XVII., che peta grani 44, stata due Drammas; quella del num. XI. peta grani 64, stre Dramma; quella del num. XII. che peta grani 68, Dramma questro; e in sina quella del num. VII. che peta grani 88, Dramma questro; e in sina quella del num. VII.

che pesa grani 108. Dramme cinque. E però da avversire, che quesse frazioni dell'Oncia non sono indicase per niun segno, che si trovi su la Monera.

Non sia pei chi si supsica, se irispettivi pesi non rispondano perfestamene; ende petersi fissare per l'appanto le divisate proporzioni; perriterelà il tempo di molto diministe il peso del rame; suggetto di suo neutra a logorari con l'us; e la rengioni tente sal volta no secona, e al delta no accresti volume, secondo le vorie voflanze; che sesso la terra col rame si anolgomano. Ha patuto ancer avvenire, che per autorità pubblica si sia, per alanar regione che noi ignorium; diministo il peto delle montre; come abbiumo da Plinio.



# D E L C V L T O DI GIOVE DI DIANA E DI ERCOLE

PRESSO DE' CAMPANI

15 / 6 % to all state ( ) 16 % ( ) 16 % ( ) 16 % ( ) 16 % ( ) 16 % ( ) 16 % ( ) 16 % ( ) 16 % ( ) 16 % ( ) 16 % ( ) 16 % ( ) 16 % ( ) 16 % ( ) 16 % ( ) 16 % ( ) 16 % ( ) 16 % ( ) 16 % ( ) 16 % ( ) 16 % ( ) 16 % ( ) 16 % ( ) 16 % ( ) 16 % ( ) 16 % ( ) 16 % ( ) 16 % ( ) 16 % ( ) 16 % ( ) 16 % ( ) 16 % ( ) 16 % ( ) 16 % ( ) 16 % ( ) 16 % ( ) 16 % ( ) 16 % ( ) 16 % ( ) 16 % ( ) 16 % ( ) 16 % ( ) 16 % ( ) 16 % ( ) 16 % ( ) 16 % ( ) 16 % ( ) 16 % ( ) 16 % ( ) 16 % ( ) 16 % ( ) 16 % ( ) 16 % ( ) 16 % ( ) 16 % ( ) 16 % ( ) 16 % ( ) 16 % ( ) 16 % ( ) 16 % ( ) 16 % ( ) 16 % ( ) 16 % ( ) 16 % ( ) 16 % ( ) 16 % ( ) 16 % ( ) 16 % ( ) 16 % ( ) 16 % ( ) 16 % ( ) 16 % ( ) 16 % ( ) 16 % ( ) 16 % ( ) 16 % ( ) 16 % ( ) 16 % ( ) 16 % ( ) 16 % ( ) 16 % ( ) 16 % ( ) 16 % ( ) 16 % ( ) 16 % ( ) 16 % ( ) 16 % ( ) 16 % ( ) 16 % ( ) 16 % ( ) 16 % ( ) 16 % ( ) 16 % ( ) 16 % ( ) 16 % ( ) 16 % ( ) 16 % ( ) 16 % ( ) 16 % ( ) 16 % ( ) 16 % ( ) 16 % ( ) 16 % ( ) 16 % ( ) 16 % ( ) 16 % ( ) 16 % ( ) 16 % ( ) 16 % ( ) 16 % ( ) 16 % ( ) 16 % ( ) 16 % ( ) 16 % ( ) 16 % ( ) 16 % ( ) 16 % ( ) 16 % ( ) 16 % ( ) 16 % ( ) 16 % ( ) 16 % ( ) 16 % ( ) 16 % ( ) 16 % ( ) 16 % ( ) 16 % ( ) 16 % ( ) 16 % ( ) 16 % ( ) 16 % ( ) 16 % ( ) 16 % ( ) 16 % ( ) 16 % ( ) 16 % ( ) 16 % ( ) 16 % ( ) 16 % ( ) 16 % ( ) 16 % ( ) 16 % ( ) 16 % ( ) 16 % ( ) 16 % ( ) 16 % ( ) 16 % ( ) 16 % ( ) 16 % ( ) 16 % ( ) 16 % ( ) 16 % ( ) 16 % ( ) 16 % ( ) 16 % ( ) 16 % ( ) 16 % ( ) 16 % ( ) 16 % ( ) 16 % ( ) 16 % ( ) 16 % ( ) 16 % ( ) 16 % ( ) 16 % ( ) 16 % ( ) 16 % ( ) 16 % ( ) 16 % ( ) 16 % ( ) 16 % ( ) 16 % ( ) 16 % ( ) 16 % ( ) 16 % ( ) 16 % ( ) 16 % ( ) 16 % ( ) 16 % ( ) 16 % ( ) 16 % ( ) 16 % ( ) 16 % ( ) 16 % ( ) 16 % ( ) 16 % ( ) 16 % ( ) 16 % ( ) 16 % ( ) 16 % ( ) 16 % ( ) 16 % ( ) 16 % ( ) 16 % ( ) 16 % ( ) 16 % ( ) 16 % ( ) 16 % ( ) 16 % ( ) 16 % ( ) 16 % ( ) 16 % ( ) 16 % ( ) 16 % ( ) 16 % ( ) 16 % ( ) 16 % ( ) 16 % ( ) 16 % ( ) 16 % ( ) 16 % ( ) 16 % ( ) 16 % ( ) 16 % ( ) 16 % ( ) 16 % ( ) 16 % ( ) 16 % ( ) 16 % ( ) 16 % ( ) 16 % ( ) 16 % ( ) 16 % ( ) 16 % ( ) 16 % ( ) 16 %

ET.



## DISCORSO

He al sommo Giove fosse stato da' Capuani un tempio innalzato, credettero coloro che delle patrie antichità già presero a trattare (1), potersi ritrarre da un luogo di Livio (8); ma poichè le parole di quello storico soffrono non leggiera eccezione (c); io non vi farò sopra niun fondamento . Ben però Livio altrove (6) ha menzion fatta di una porta di Capua appellata Porta Jovis; della qual tornerà in acconcio più oltre far di bel nuovo parola. Il Pratilli (e) instituisce . secondo il suo costume , lungo discorso sul tempio di Giove Tonante posto presso il Capuano Campidoglio; ma siccome egli è affatto destituto dell'appoggio di antico scrittore; non è del suo detto da far caso nè punto, nè poco : e lasciando lui col suo Giove Tonante, io son di avviso che niuna sarà miglior testimonianza della venerazione, in che ebbero i Capuani il padre Giove, delle stesse lor monete; nella maggior parte delle quali vollero di quel Nume impresso il volto. Del resto l'Arciv. Cesare Costa (1), che con molto studio fece delineare una comunque esatta Topografía dell'antica Ca-

(a) PELENGE. Campan. difc. II. (d) Lib. XXVI. 14.

(aap. 360, della prima edizione, (e) Via Appia Lib. III. 1, pag.

277.

(f) LIPE. Questr. Episcolicar, Lib.

(f) PELLEGE, L. c. pag. flessa.

IV. +

pui<sup>(i)</sup>, opinò, che la *Persa Jovi*: avesse sortita cotal denominazione, perciocchè per essa si usciva nell'andar al tempio di Giove fuor di Gità, per una strada, che alquano meglio è stata poi dal Pratilli (i) segnata. Lunghesso questa strada fu ghì discopurta la seguente inferizione; ch'essendo stata per lungo tempo urlla villa di S.Prisco, parecchi anni sono, venor nel mio Masso.

(a) Serviffi Mons, Coffa per levare la Pianta profpettica di Capua antica di Ambrolio Attendolo architerto famolo per aver forsificate fotto Ellippo If. le piazze di Gaeta e di Capua; e più famolo ancora per eftere llato podre di Gio: Batilla Ar-tendolo, il Varrone di que tempi tra di noi . Ni contento di ciò il benemerito Arciv., volle farla dipingere a fresco in una delle pareti della gran fela del fuo palazzo; impienando in quell' opera il pennello di Francesco Cicalefe pittor Capuano, ch'era tlato di-Secoludel rinomato Viviano Cadagora; del qual Cicalefe niuna menzion ha farta il Occamici nelle fue Vice de Piccore Nopoler.: ed ha efitito liffarta dointura lin a'tempi di Mons, Gaeta ; il quale, volendo ridurre in migliore e piò comoda forma quel palazzo, con Gottica barbarie la fear perdere. Di ella era già flata firta una riduzione a penna dalli architetto Carlo Carrart; e nucla forrugaramente pervanne alle mani di Luca Holtlenio; dal quale, non fenza gli usei del Cav. Caffiano dal Pozzo, ettennela Cammilio Pellegrino, che la fece incidere da Jacopo Thevenor Lorene-le, che potrobbeli aggiuantre alle Notizie iftoricke degli Intagliatori del Grai Gandellini ; dallo fleffo Thevenot , che poco prima inci a avea la Carta cornesafica della Compania, che va ignanzi all' Apreness di ella Pellegrina. Valea egli inferire quella P anna nella Storia di Capio, dietro alla quale fi andava tutt ora affaticando: ma la fua debilitata falute

e la morre, che non guari dopo il fopraggiunfe, guaffarono con grave danno del e buone lettere s ben concepito e sì commendevole difegno. Intanto l'intaglio suddetto a rimaner fi ebbe, com' io credo, nelle mani del P. Gio: Pictro Paíquale della Compagnia di Gesù, da coi il Pellegrino venne amorofamente affilito peeli ultimi giorni di fua vita; onde potè vederili di li a qualche anno, sioè nel 1670, mello a stampa da Agostino Pasquale in foglio volante, con alcune dichiarazioni fotto: ma l'original rame, di mano in mano peffando, come fuol avve-nire, finalmente giunte al Sig. D.Gio-feppe di Capan Capece; e fi è con-fervato nella sun dimeffica biblioteca infino all'ultime legrimevoli friagure di quella Città ; nelle quali reftò , con la cafa, la biblioteca faccheggiaia . Or mentre ello era appreffo D. Giufeppe fuddesto\_ebbelo Mons. Granata, e fe ne valle per aggiogner quella Pianta alla fua Storia Ciwle di Capue; ch'e per avvectura la fola cofa buona che fi trovi la que'fuoi Annali Volusiani . A che servono , un dirà , tante pio cole ricerche ? ed io rispondo , servono alla floria letteraria, e delle arti; e fervono a tutit coloro, che vaghezza abbiano delle cofe patrie; e che veder non è loro concello tante memorie aneddore, quanre ne ho vedute io, indefesso indagatore, e leggitor parientifimo di vecchie carte (b) L. c. Topograph, veter. Cap. al-

(b) L. c. Topograph, teter. Cap. atla pag. 269.

Piedistallo di travertino  $1 \cdot 0 \cdot M$ SVMMO · EXCELLEN OMISSIT MAECIVS · PROBVS · V · C · PRAEF ALIM · QVOD · HOC · IN · LOCO ANCEPS · PERICULUM SVSTINVERIT ET · BONAM · VALETVDI NEM · RECIPERAVERIT

Nè gran tratto luogi da querto stesso cammino ebbero ad esser trovati questi altri due elogi; concinosiachè exi forono per l'addietro, nel proximo villaggio di Casapulla in casa di Cammillo Pellegrino; donde, molto tempo fa, passarono in Casarna ad incorporarsi con la mia Collezione:

Late desire

Late desire

Late desire

M. BLOSSIVS. M. L. AGATO
M. CONSIVS. M. L. NICOL

SEX. ALLIVS. Q. L. SEXTVS
M. ATLIVS. M. L. APOL
A. NASENNIVS. A. L. PROT
L. FVRRIVS. L. L. DION
M. LIMBRICIVS. M. L. DIO
C. TIBVRTIVS. C. L. FL
L. FVRRIVS. L. P. C. L. SAND
APACTYMEIVS. AL. PHILIP
P. OCTAVIVS. P. L. ANTIOC

Quì si vode tegliata la pietra per lange

Intorno a questo marmo è da vedere una lettera del Gudio

al Pellegrino ; ma è degno di osservazione come poi nella Raccolta Gudiana questo appunto sia stato tralasciaro affatto:

Lastra di travertino

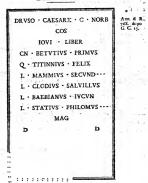

E' stampato con molta negligenza dal Gudio suddetto (9).
(a) GVD. et sarrav. Epinolep. IV. p.4. (b) Pag. XI. 4-

E per tornare col discorso the onde mi son dipartito l'acpica antica autorità, ch'io sappia, dell'esistenza di questo tempio di Giove, è della Tavola Peutingeriana, in cui vedesi delineato all'occidente di Capua sopra una costa de' Tifati (6), con l'indicazione fovis Tifatinus ; dove fovis all'antica è posto in caso retto. Comunemente si tiene, che siffatto tempio fosse stato in quella amenissima falda della montagnetta, sul cui dorso posa la Città di Caserta, propriamente dove ne' secoli di mezzo surse una chiesa dedicata al Principe degli Apostoli S, Pietro, con un monistero di Casinesi: che in processo di tempo, essendo decaduta la monastica osservanza, fu eretto in commenda (9) . Agginngon fede all'antica tradizione le non poche colonne, che sostengono gli archi della chiesa suddetta di S. Pietro, tra Te altre due di maggior grandezza di granito orientale, su le quali poggia la volta dell'atrio, che senza fallo a quel tempio appartennero : essendo allora in costume ritogliere dagli antichi templi i materiali più preziosi per ornarne le chiese, che si andavano dalla pietà de fedeli novellamente edificando ; del qual costume , per non uscir dalle cose nostre , for-

(a) Arguser, V., F., Argumer, V.I., D. della maggifica editione procurata salio. Scheyb in Vienna 1732, follarli, (b) Com mis molts marsveiglis non treve farti di queffa Badia alcun motro dal Mabillon a, que de tiè pirì, nè anche dal Gartola 2 che pur dilegentistmi investigatori furono di ogni qualissia memoria, onde la toria Berodettina e il literatare; e e il cenno,

che se ne incontra presso il Lubin (Athenian Leal, Novine pag. 87.) è confuno, digiuno, e mal sicato. Or, avendo in avuto la sorte di fin lo sco-primento di sicune carre, che a quella si aspertano, dificile non-è, che na giorno ro linduca, in grazia degli ammori dell'antichità, a registrame le memorie.

nisce un luminoso esempio la cronica Volturnese . 75 vi osservai, già anni, uno stupendo candelabro di marmo bianco, avente in una faccia del suo piede a bassorilievo Venere, ch'esce del mare su cocchio da delfini tirato; vidivi, pure una bella arca sepolerale, ma senza inscrizione; e Pratilli prima di me vi avea osservata una tavoletta votiva di marmo, con figure uguarto dal tempo .

Inoltre io un persusso, che la maggior parte de' marmi, e le colonne stesse della chiesa cattedrale di Caserta quindi sieno state rolte. Nè è da far caso, secondo che lo giudico, dell'opinione del Mazzocchi; al quale', tratto in errore dalla Tavola Peutingeriana, parve di vedere, o di veder s'infinse, che tanto il templo di Diana, quanto quello
di Giove fosser posti al di ha' Tifati '0'; ch' è certamente contrario al vero, come da noi si farà meglio vedere in apprelfo. En in vicinanza di questo tempio un pago
appellato Giove, o Giovis, è del quale si tudia il Pratilli O'
determiname il sito con le denominazioni di Forora, e di Campo di Jove, vh' el dice ritener tuttavia alcuni terreni in quel
controro; denominazioni per altro, ch' io ho cercato inva-

(a) His diebne Augustus Ludein.

Com maxima done ciden monpière iden Imperator constitues; obturibus illius veneranda p. Inneirei iden Imperator constitues; obturibus illius veneranda p. Inneirei iden imperator peritor supplice
ac vehibeutes, om obsite deparent;
or illie consequer emplan anaiquismaximis columnis; fueri institumaximis columnis; fueri instituin learun, uid celas Imperatori vol
Ceppac dicabosures es quie, tamis
partidus in mam congregarie seas il-

lis parem orationis domus widebatur; suae pietatis auxilio seclesia in eodom monaretrio ad bonorem summi Dei, et chus prestoti Martyris voccholic fraccuit tonac convergationi competente sublimies et exclisios aedificateurs. Quibbo Augustus liberate anmuors, postulata concessis. In MWAR. R. J. S. To.I. par.I. I.

pag. 368. (b) L. c. pag. 277. (c) Camp. Ampbith. pag. 49. (d) L. c. pag. itersa. no di verificare: ma certo in quell'aprica poggiuola, sovrastante a'villaggi di Piedimonte e di Casolla , dove qualche rottame tempo fa si vedea, e forse di presente ancor vi si vede di antica fabbrica di opera reticolata, dovette essere, o quivi presso cotal pago Giovo, o Giovio; ed è assai vicino al vero, che alcuni pochi marmi letterati, esistenti per l'addietro nella quasi diruta abitazione della nobil famiglia Alois in Piedimonte, passati poi appresso di me, e qualche altro che tuttavia quivi è restato, e anche nel contiguo villaggio di Casolla; fossero stati colà trasportati dal non lontano pago Giovie. Di esso menzion fassi in un' antica inscrizione pubblicata per la prima volta dal Mazzocchi (1), e da lui ampiamente dichigrata (6), la quale noi riporteremo più avanti -A questo pago parimente appartenne altra famosa inscrizione, che sarà da noi or ora riferita; la quale per la sua bellezza, e per le cose che vi s'imparano merita di esser qu'i diligentemente esaminata, anche per purgarla da un' infinità di errori, co'quali si è letta fin oggi stampara. Io sin da allora che cominciai a raccogliere con tanto ardore, e con altrettanta invidia di stolta e malvagia gente , con quanta è noto, antichi marmi, diligentissima ricerca feci di essa : e non vi fu angolo di Capua, di S.Maria, de circostanti luoghi tutti, ch'io lasciassi di frugare per averne notizia; ma ogni mia diligenza andò a voto; non trovai chi l' avesse o veduta o intesa ricordare; ed essendomi finalmente date alle mani le schede di Fabio Vecchioni, di Silvestro Aiossa, e

O Ly Googie

<sup>(</sup>s) L. e. pag. 164. il lettore la fine del presente nostro (h) Il 1100 Comentario lo troverà Discotto.

di Francesco Antonio de' Tommasi, la trovai non senza stupore ignorata da tutti ; onde potei far argomento che l' original marmo fosse da lungo tempo innanzi ito a male ; Intanto nel punto stesso ch' io queste carte andava vergan: do dal Sig. Canonico D. Vincenzio Calà di Villanova, und de'XV. della nostra Regal Accademia Ercofanese, per varietà di sapere e per candidezza di costumi incomparabile . vennemi gentilmente esibito un volume MS. d'Inscrizioni Campane messo insieme dal Mazzocchi (6): e non è da dimandare se grato mi fosse dell'amico il dono : non solo per poter arricchire la mia privata biblioreca di sì pregevole autografo; ma sì perciocchè mi lusingai trovarvi con fedeltà trascritta la tanto lungamente ricercata inscrizione : ma, qual esser suole delle nmane speranze la fallacia, essa appunto è quella, che vi manca; ed io ve l' ho indarno desiderata; ma questa è dessa, ora alla sua vera lezion restituita:

N. PV

n 2

(a) Sono in questo Volume trascritte, quasi tutte di mano del Mazzocchi, oltre a dugento Inscrizioni; alcune cavate da vecchie schede; e la più parre da marmi originali. Sopra moltissime son sue ocservazioni;

in essé però le cose son toccare, come nom dice sammis digiris; e quanto bassavagli per soccorso della memoria, qualora in altro tempo avesse voluto ripigliatle per mano. N · PVMIDIVS · Q · F M · RAECIVS · Q · F
M · COTTIVS · Q · F N · ARRIVS · M · F
M · EPILIVS · M · F L · HEIOLEIVS · P · F
C · ANTRACIVS · C · F C · TVCCIVS · C · F
L · SEMPRONIVS · L · F Q · VIBIVS · M · F
P · CICEREIVS · C · F M · VALERIVS · L · F · O
HEISCE · MAGISTREIS · VENERVS
IOVIAE · MVRVM · AEDIFICANDVM

IOVIAE · MVRVM · AEDIFICANDVM
COIRAVERVNT · PED · CCLXX · ET
LOIDOS · FECERVNT · SER
SVEDICIO · M · AVELIO · COS

Il primo , che ne pubblicò i cinque ultimi versi , fu il celebratissimo Gioviano Pontano , il quale parlò del marmo com'esistente de' fuoi dì in Capua; e vi fe' sopra le

(a) Tanto nella copia dell' Apiano, quanto in quella del Grutero stiano a fare; nè quel che vogliandi fon aggiunte quì due altre lettere, significare.

osservazioni, che quì vedi in piè di pagina (4). Venner quindi gli stessi cinque versi riprodotti dal Taccuino in quella piccola raccolta di antiche lapide posta dietro a Probo de Noris (6). Noi però ci professiam debitori a Pietro Apiano, per avercene conservata un'intera copia (c); quantunque miseramente deturpata, non folo per vedervisi trasformata l'ultima parola dell'ultimo verso da COS in queste tre lettere C Q F, che non hanno significazione alcuna; ma ancora per esservi stati aggiunti due altri versi, i seguenti cioè :

(a) De Afpirat. a carte 12, b, della prima edizione di Napoli MCCCCLXXXI. fatta eo earatteri del Moravo, somministratami dalla scelta biblioteca del Sig. Duca di Cassano Serta ; ch' io mi recherò ad onore chiamar il mio Oreste, quand'ei per sua cortesia mi ha sempre nominato il suo Pilade . Trovasi, per dir anche questo di pas-saggio, nella biblioteca suddetta una raccolta di edizioni principi, singolarmente Napolemne; che non è sperabile veder altrove la simile; e che forma l'elogio del suo possessore, di rare doti d'ingegno, e di animo ornatissimo. Ma ecco le osservazioni Pontaniane :

Vides heisce pro hisce , es magistreis pre magittris scribere illes consnevisse . Illud etiam adnotandum est, qued aprd Campanes Venus emisseber gentervum in us, non in is, et qued loco u in nomine ludus , ponebent o es i; loidos pro so quod nunc est ludos, dicentes. Et cum latini et finisimi pipuli dicerent coerate per o et e, pro quo nos dicimas curare, u pro ot penentes ; Campani ponebant o et i , et coiraverunt , non coeraveaunt dicebent, pro que nes curavetunt , etc.

Coppo O trascurò, o dimenticossi di osservar qui il Pontano un idiotismo de' nostri Campani nel dar la terminazione in eis , ovvero in is al caso setto nel numero del più ; come si vede ed in questa , ed in altra inscrizione, che si recherà ancor quì ; in una pure presso del Pratilli ( V. A. pag. 280.) e che dovrebbe esser anche al presente nella propria casa del Mazzocchi in S. Maria, dov' io l'ho infioite volte veduta; e finalmente in quella del Fabretti, che l'ha stampata con qualche errore ( Cep. IX. n. 298.), l'istessa, che con assai maggior ostitanza trovasi edita dal Gu-dio (Pag. XX. 1.); quantunque ei protesti di averla co'propri suoi occhi già osservata, e trascritta; e che tuttavia fa mostra di se sotto l'arco

di S. Eligio in Capua. (b) Venetiis 1524. pag. LXXVII. (c) Inscription, Secrosan, Veinstat. pag. CXXXV.

Siffatta Collezione d' Inscrizioni, parte antiche , parte moderne , fu com-pilata dalle schede presto di Raimondo Fuger; le quai schede si trovaron confuse e piene di errori; and ebber ragione i compilatori, che furono l'Apiano e Bartolommeo Amanzio, di M · CLOELIO · M · F · ARABO

HORDIONIA · A · L · ZOSARI

che per se soli formano un'altra intera instrainone pur Campana, la qual si vede tuttavia in S. Maria, in quel palagio Arcivescovile; e l'ho trovata ancor registrata nel MS.
éle Mazzocchi, con la sottoposta sua annotazione <sup>(3)</sup>. Finalmente fu il nostro elogio trasferito nel fuo Tesoro dal Grutero <sup>(3)</sup>; ed egli fu, che si arbitrò, non solamente ad altetare la distribuzione de' versi da quella che trovata avea
nell' Apiano; ma ancora a leggere VENERIS in luogo di
VENERVS; cosa pure nostata da chi ebbe cura della seconda
edizione; con l'aver egli il Grutero di più aggiunto un terzo
Con-

die selle lettere nuocopatori al Feser Si que ver som selle riddoser Si flut ver som selle riddoter s, iltha non nabit imparaendom eritsie illite, qui partine extreprenent : miramo erim est della quem exemplement, departere fuerint scriptat, in quibate corrigentia: equidam imultan laborite et selletradinia: espimat; ram qual one licani facile alique immutate diti pris atlat, diretazionam ant mirichara; cen

Era necessaria una piccola recen-

sione di questa Sillege, tra per esserer libro rero anzi che nò ; e per una giusta difesa degli autori di essa, che spesso hu veduti, e tal volta a gran torto, stranamente malmenati.

(a) Capromen TOBAR; vel ZOSI-MA, tel aliser legendam. Ferralfe TO-SA, vel TOBARIVM, quod megis probo. Reinefins (CL XIX. pag. 885.) culput expansem ARABVS; ett hints mostrae (inscriptions) memiseris; et mutas in ATABVM. attevum; sed ego memis in attabum. attevum; sed ego memisi sina medos tra and. dici.

memini etiem epaßot pro epa dici.

Console a i due del marmo, appiccandovi il primo verso della suddetta lapida di S. Maria ; quando veramente i Consoli della nostra inscrizione due soli sono , non già tre : cioè Servio Sulpicio Galba e Marco Aurelio Scauro , che fu sostituito a Quinto Ortenzio; il consolato de' quali vien a cadere negli anni di Roma 646. e 108. avanti GESV CRISTO. E quanto alla desinenza in VS del secondo caso del nome Venus, egli è questo un arcaismo, che s'incoutra assai spesso ne' marmi Campani . Il Sig. Abare D. Gaetano Marini > ch'io nomino per cagion di onoranza e di gratitudine, avendo egli tanto frequentemente e tanto distintamente ricordato il mio oscuro nome ne'suoi dottissimi libri, nota (6) che al celebre Monfignor Fabretti, riuscito nuovo cotal modo in due inscrizioni, una Capuana (6), l'altra Casinate', o piuttosto anch' essa Capuana (c) , opinò che Cererus potesse stare in luogo di Cereris acdes (0); che fu di quell'uomo per altro avvedutissimo un grossolano errore .

Più sicure pruove senza sallo e meglio sondate si hanno del culto di Diana presso de Campani; al qual nume era sin de antichissimi tempi dedicata tutta quella regione, per testimonianza del nostro Vellejo « allorachè ci va narzando la rotta, che quivi ebbe il Consolo Norbano da L. Silla: Poss vistorium, son sue parole, qua descendens montem Tifsas cum C. Norbano spacureras Sulla; Dienae, cuius numini regio.

Bianchini , da cui ebbelo il Fabretti; ma in Capua sotto il più volte sicordato arco di S. Eligio. o (d) Ivi pag. 663, G. (e) Lib. II. 25.

<sup>(</sup>a) Atti , a Momm.Arvali . To. II. pag. 418. (b) Cap. IX. n. 225. n. 298.

<sup>(</sup>c) Questo marmo, ovvero questo frammento di marmo non istà altrimenti in Casino, come suppose il

illa sacrata est, grates solvit ; oltre a molte antiche inscrizioni, dalle quali la venerazione, in che fu cotal Deità appresso de' nostri padri si fa manifesto. Del magnifico tempio, che Diana v'ebbe all'occidental punta de'Tifati, fanno parola Pausania (0), Ateneo ben due volte (10), e l'Itinerario Peutingeriano (6). Ma quì, prima di passar oltre, fa di mestieri dichiarar meglio quello, che ho toccato di sopra, cioè che il Canonico Mazzocchi (6) ingannato dall'Itinerario suddetto, vorrebbe anzi collocati, non meno questo tempio, che l'altro di Giove al di là da'Tifati, ch'è senz'altro falso: perciocche reclama contro di lui, e della novella opinion sua tutta l'antichità, e'l fatto stesso. Comun sentimento è, che dove oggidì veggiamo la chiesa intitolata all' Arcangelo Michele, e dove già fu un monistero di Monaci Casinesi detto di S.Angiolo in Formis e anche in Forma; quivi, e non al di là da' Tifati, nè altrove essere stato il tempio di Diana suddetto. Vien confermata siffatta opinione da Leone Cardinal Ostiense (e) qualora vien a far parola di un giudizio da Papa Marino II. pronunziato in favor del monistero istesso di S. Angiolo; dicendo essere stato allor denominato: Ad Arcum Dianae; quia Templum eiusdem Dianae inibi fuit; al cui detto tenta far violenza il citato dottissimo uomo; e, quel ch'è singolare, vorrebbe egli far valere in favor suo l'autorità di Pausania, come di testimon oculato; dal quale in sostanza altro non si ha, se non che cotal tempio era trenta stadi lungi da Capua, che circa a tre miglia delle

(d) Camp. Amphith.pag.49. n.(16). (e) Chron. Lib. I. 57. in MVRAT. (a) Eliacor.prior. ovvero lib.V. 12. (b) Lib. XI. 4. 12. (c) L. c.

R.I.S. To. IV. pag. 329.

83

nostre vengono a formare; qual è per l'appunto la distanza, che dalla vecchia Capua a S. Angiolo si sa osservi, o non più. Avrebbe anzi potuto dir il Mazzocchi, e detto avrebbelo con verità e con sana critica, essere stato il luogo del cronista Casinese interpolato, come ben lo avvertà Monsignor della Noce (1), almeno in quelle parole quia Templum Dianae inibi fuie, che sembrano esservi state appiccate per altra mano; restando però sempre fermo, per l'autorità di Leone, che nel IX. e nel seguente secolo il monistero di S. Angiolo era denominato ad Arcum Dianae , forse per alcuno nobil arco, che tuttavia in quella stagione vi restava in piedi : e sarà stato per avventura quello eretto all'Imperador Settimio Severo, come crede il Pellegrino; ricavandolo dalla seguente inscrizione, ch'egli tanto si affaticò a ritoglier di mano a privata persona, per collocarla in luogo pubblico (b), dove ancora si sta, cioè sotto l'arco

(2) L. a. a. (b):

(b) Pettreb qui mai volentieri qua l'entrei inedit ai Cammille Pieleginia di Cradinal Increto Angaji con transi ai Cradinal Increto Angaji con transi in ricervo, quastin pet fir vedera i in ricervo, quastin pet fir vedera i in ricervo, quastin pet fir vedera i in ricervo, quastin pet figura di propositi qual formoral menurari montrali menurari di productioni della pettre de

Is Citch son audati miveramente dispersi eccola: Il deriderie e l'impeque, che la dicercane e l'impepaliti, am itimulum a triuvera e l'.
Em. le quel prime di clien repplica
a sur prodet a silegno che auma di
energe en environy el est ni, che
a compe fome delle besignish ner
entre invites una l'investignis que
entre invites una l'investignis que
entre invites una l'investignis e l'entre
entre invites que l'entre
entre de l'entre
entre l'entre entre l'entre
entre l'entre
entre l'entre entre l'entre
entre l'entre entre l'entre
entre l'entre entre l'entre
entre l'entre entre l'entre
entre l'entre entre l'entre
entre l'entre entre l'entre
entre l'entre entre l'entre
entre l'entre entre l'entre
entre l'entre entre l'entre
entre l'entre entre l'entre
entre l'entre entre l'entre
entre l'entre l'entre
entre l'entre l'entre
entre l'entre l'entre
entre l'entre l'entre
entre l'entre
entre l'entre l'entre
entre l'entre

di S. Eligio, e dove trascrissela assai corrottamente, come suole, il Gudio (7).

Lastra ben grande di travertino

IMP · CAES · DIVI · M · ANTONINI

GERM · SARM · FIL · DIVI · COMMODI

FRATRI · DIVI · ANTONINI · PII · NEPOT

DIVI · HADRIANI · PRONEPOTI · DIVI

NERVAE · ADNEPOTI

SEPTIMIO · SEVERO · PIO · PERTINACI

ARABIC · ADIABENIC · P · P · PONTIF · MAX

TRIB · POT · IIII · IMP · VIII · COS · II · PROC

COLONIA · CAPVA

per la mississima sempa fine a questi acida della me la ma primera mesa adilare in el ma primera mesa adilare in el ma primera per mere Cità del la laperante Festioni Severe in alam Arra Tringla, chim Severe in alam Arra Tringla, chim della fine alam properto al tembre di primera esta per la lapera della fine alam primera esta per la fine alam presenta esta per la lapera della fine alam presenta della fine alam presen

mon pals non restante defentate de attres la qual ricrea guella de la reta. La qual ricrea guella desar a musta chi reta de agreca de arre increixione, exceptione de la confessione del confessione de la confessione de la confessione de la confessione del confessione de la confessio

Ho accennato qui sopra, che il fatto stesso repugni all'opinion Mazzocchiana; poichè, come ben avverte il citato della Noce (a): Templum Dianae Tifarinae . . . . . . ibi fuisse, cioè in S. Angelo, essi auctores silerene omnes; en solis lapideis lieserasis monumentis, ibidem adbuc extantibus, baberi poserie. Lo stesso avea già prima detto l'avvedutissimo compilatore delle sacre Capuane Antichità (9); e l'istessissimo ha poi confermato il dotto P. Mabillon (). Infatti, se non vogliasi rinunziare al senso degli occhi, non si potrà negare l'esistenza del tempio di Diana in quel sito; dove son infinite le vetuste memorie, che vi esistono ancora, e assai marmi scritti, che indubitata fede ne fanno. Io stesso ho quindi levate almen sei inscrizioni, delle quali piacemi in questo luogo inserirne, sebben da altri pubblicate già, due fole; come quelle, ch'essendo consegnate a sassi di gran mole; non potrebbe dirsi essere stati d'altronde colà trasferiti; ed un di essi, cioè il secondo, l'ho fatto sotto gli stessi occhi mici cavare del muro, in cui ab antico era stato incastrato:

luoghi oscuri delle altre con molto suo decoro , e can qualche diletto degli intendenci delle cofe antiche. Dando dan. que nosizia di questo accidente a V.Em., la supplico insiame d'inchinarsi a proteggera, con la conservazione della sua chiesa , le nostre nobili memorie , in quel miglior modo ele il suo zelo e la sua generacità soprà divisare; al the unitamente giovar potrebbe Mon-signor nestro Arcivescovo; dal quale Ella antore , e del Sie, Cavelier Cassiano dal Pozzo, e de Monsiquer Lu-

ca Holstenia, per tacera l' Eminentissimo Sig. Cardinal Berberine , risa-

per patrebbe l'esser mio , e mio ar-dente amore , e fasicoso, ne inutile sudio verso le cose aniele di questa padrie, e di questa regione. Intanto au-guro a V. Em. perpetua, e sempre mregior felicità, e grandezza. E rivera-temente le bacio la ueste. Di Capua il di 20, di Moggio 1656.

(\*) Pag. CXIII. 1. (a) L. c. n. (1).

(b) MONACH. Sendiner. Copuen. pag.72. Si avverta esser nel libro replicara la numerazione ; onde nasce confusione in chi nol sa . (c) Annal. Benediffin, ad ann. 1072. Gran base di traversino, che sembra aver sostenuta una statua equestre; veggendovisi sopra nel piano due buche dalla parte posteriore, ed una all angolo sinistro dell'anteriore

C · VELLEIO · C · F · PAL · VBAN

MAG · FAN · DIAN · TIF

HONORATO · EQVO · PVBL

AB · IMP · ANTONINO · AV · ·

CVM · AGERET · AETATIS · AN · · ·

C · VELLEIVS · VRBANVS · ET · TVL · · ·

NICE · PARENTES · L · D · DD

#### Lastra

(a) Il Capaccio prima (Hirs. Regs, Lib. I. no. 3, e poi Michele Monaco (Sevil. Cep. pag. 71. ) leggno ANN. V. comi era allora nel marmo , che ora lusgo questo suo lato cisisten ha patrio piò di un guasto. In generale l'instritione è meglio riferita presso del Monaco, che non è presso del Capaccio. Il Rei-

neso ( Cl. VI. ot. ) riproducendola dal Capaccio, due eller cosa singuner puerum guimpernum beuneris que publice; e la medestina cosa avea oftervas egli fictio alrove (Cl. La.). El la testimonianza di Giulio Capitolino, che riferite aver Adriano conceduto lo sesso con processo della superiori processo della contra superiori facciolito, di eta di anni fei.

(a) M · ANTONIO COS A · POSTVMIO HEISCE · MAG · MVRVM · AB · GRAD VAD · CALCIDIC · ET · CALCIDICVM ET · PORTIC · ANTE · CVL · IN · LONG · P ET · SIGNA · MARMOR · CAST · ET · POL ET · LOC · PRIVAT · DE · STIPE · DIAN EMENDV · · · · · IENDVM

Ann, di R. 655. avanti G. C. 99.

Il Pratilli ( L.c. pag. 283.) dice essere stata questa inscrizione sin allora inedita , ignorando che alquanti anni prima era pubblicata nella Collezione del Gudio ( pag. LXXIII. 6. ); non senza però moltissimi errori . (b) Più comunemente scrivesi que-

COERAVER

(a) Quattro versi a bella posta rasi, sto vocabolo con l'aspirazione; deducioè a Chelcidensium sedificiorum ratieve; e con tal ortografia compari-ne in marmo presso del Capaccio (Hist. Nesp. Lib.II. 9. ). Altri poi, facendolo derivare da cela, il piede, credono che sia soverchia l'aspirata, appunto come sta quì. Trovasi que

Fu presso al tempto un pago, o piuttosto un aggregato di pughi, che con generica voce chiamossi Mons Dinnae Trifatinae, come si ha in bella inscrizione recata dal Mazzocchi ⇔, in cui si fa menzione di un C. Terenzio Carino, che vi fu Prasficilus juri dicundo; e quindi vorrebbe dedurre non inversimimente lo stesso autore aver potuto tutto quell'aggregato di paghi formare una delle Capuane Prefetture; come con bei argomenti e con ingegonosisime osservazioni ⇔, al suo solito, va egli provando.

Mi resta a dir di Ercole, del suo tempio, e del pago Errolarro, per imporre fine a questo Discorso, che non so come mi è cresciuto sotto la penna più ch'io da prima non avret immaginato. Nel territorio Caserrano, al settentrione di quella maravigliosa Reggia, e men di un miglio da essa distante, s'incontra un villaggio col nome di Ercole; e'l celebre Caclinal Santorio di quel luogo natlo, in una vita, che di se medesimo scrisse, la qual serbasi MS. nella dimetrica mia libreria, affermò che in detto villaggio su già ai se.

sta voce illustrata dal Capacció (L.c.), e del Reinesio (Var. Leit. Lib. III. 5.), e nelle Epistole, libro d'infinita ravià (sp. 26. ad Ruspert, 1918, 1926.) Modico asocora si affacia si Pracuii (L.c. Lib. III. 11.) Intorno alla vera intelligenza, ed all'uso di siffatto edificio 5 a' quali autori rimandiamo il aostro letture.

(c) Il Pratili ( I. e. ) pend cha queste lettere fonsero sigle numeriche; e che perciò l'V togliedo all'I. cinque unità ; dovessero leggetti censum qualizaginta quinaju. L' Abate Marini ( Iest. nel Georn. Pizen. To. VI. peg. 48. ) credette piuttotio che tai lettere fossero il principio della lettere fossero il principio della

voce CVLinsm, avanti alla quale stette il portico; la qual cosa ha poi egli stesso confermata nel sosì Artusli (To. II. pag. 834;; e pag. 615; a. 80.), dovè allegata questa inscrizione come già esistente nel mio Museo. (di Nel martro, non appariscono (di Nel martro, non appariscono)

80.), dové a llégata questa inscrizione come già esistente nel mio Museo, (d) Ncl marmo non appariscono qui note numerali; ne vi è alcun vettigio d'esservene state-(e) Il Gudio (L.c.) legge colen-

(c) Il Gudio (A.c.) leage COLENbum; ma nell'originale, che noi abbiamo avanri agli occhi, la lettera che precede ia E iedubitatamente è î; e non mai è stata L. (a) L. c. pag. 48.

(b) L. c. pag. 49.

moso tempio di Ercole, come si vede per li vestigi di marmi e delle colonne; dalle quai parole si può rilevare, ch'ci favellasse di cosa, che a' suoi di aveasi per certa e risaputa. Vero è, che, avendo io più fiate visitati tutti que' luoghi, non mai mi si è offerto niun vestigio di fabbrica magnifica od altra antichità, che indizio dar potesse di alcun tempio; ma di ciò non è da maravigliare ; poichè , essendo ivi la coltura de' campi nel massimo vigore; nel corso di due secoli e più, dacchè scrivea il Santorio, se avanzo remasto in piedi ve n' era alcuno, sarà senza fallo andato in perdizione. Sono però tuttavia esistenti alcuni de' marmi da lui ricordati : e quei saranno , che veggonsi murati accanto alla scalea, per la quale si ascende alla parrocchial chiesa di S. Vito Martire; specialmente un rocchio di colonna alto palmi cinque e più, di diameiro palmi tre di marmo, che sembra cipollino: e questo dicono i terrazzani che ricopra la bocca di un pozzo, da cui astignean l'acqua i sacerdoti di Ercole per purificarsi; la qual tradizione, sciocca com'è, serve sempre a meglio stabilir quivi l'esistenza di un tempio. Di Ercole intanto, e di culto prestatogli nella Campania menzion fassi in un'inscrizione Capuana presso del Muratori 60; alla quale se alcun volesse negar fede , come a monumento proveniente dal Ligorio ; siam noi pronti a produrpe altre tre; e la prima è stampata nel Reinesio (6); il quale tras-

(a) Nov. Thefaur. Cl. I. T. I. pag. LXV. 2. (b Cl. I. n. LXIV. pag. 107. dove ne poirai veder l'interpetrazione. Trovañ anche nel Fabretti da le Sche-

de Barberine ( cap. III. p. 110, pag. 137. ); e qui è che fla dottamente provato contra al Reinefio doverfi nel fecondo verfo legger la figla TYR piuttoflo Tyrio, che Tyranno.

sela dallo Spicilegio inedito di Luca Holstenio, che rinvenuta l'avea nella nostra cistifatina Calazia; dice:

SANCTISSIMO · HERCVLI

TYR · INVICTO · SACRVM

L · IVVENTIVS · L · L · FPAPHRO

DITVS · MIL · VET · COHOR Ø

VI · PRAET · VALERIAN Ø

GALBIAN

l'altra poi, pubblicata, sebben poco correttamente, dal Fabretti <sup>(1)</sup>, a cui la somministraron le fichede Barberine, dove si dicae asistente nel villaggio di S. Prisco; la qual poscia a passar ebbe alle mani di Cammillo Pellegrino, e finalmente è venuta nelle mie, è questa:

I avoir

(a) Cap. I. n. 34. pag. 8.

Tavola di fino marmo, che per essere stata al tra volta per terra; dallo stropiccio de' piedi ha ricevuto non piccol oltraggio

POMARIO · I. I. HERCVLI · DECVMAM · FECI

VIXIT · ANN · CII · ET
PRIMAE · L · SVAE · CARISSIMAE · ET

ATEIAE · I · OLLAE · PATRONI · FILIAE

E finalmente la terza del costro Museo, sino a quest' ora inedita, scolpita in fronte ad un' Ara domestica assai bella; ch'io non ho potuto contenermi di non esporre nella seguente pagina, disegnata in rutti i quattro aspetti:

(a) Sa ancora nel MS. del Mercocchi con alcune fue none; chi no honimato pregio dell'opera qui traferirere. Referente a Faberire peg. 8. Sel terrin general selection del selection del



Essa fu riuvenuta l'anno 1792, preso al teatro dell'ancia capa nell' apriri i fondamenti di un nuovo edifizio. Lo non spenderò molte parole nella interpetraziono delle figuire, che per se stesse chiare sono, ed a ciascun manifeste; ma ben osserverò che la famiglia Novellia, da questa nottra inscrizione solamente appare che fosse stata Capuana; siscome pure, che l'aggiunto di Turere dato ad Ercole, per quanto mi ricorda, è nuovo; trovandotir egli mai sempre, in questo senso detto Conservatore; e nel Grutero o fi ha HERCYLI CONSERVATORE DOMYS VERIORNIM. &C.

Nel sito stesso della villa di Eresto, o quindi non guari lungi sarà stato sena'altro il pago Erestanee ; di cui la prima notizia abbiamo avuta da un marmo, che fu un tempo in una casa di campagna de Gesuiti in Recale, villagio nella civil giuralizione Capuana; di quali, avutolo in dono il nobil uomo D. Giuseppe di Capua Capece , di sempre onorata riocolana; trasportari li fece appresso di se ; d algoi diede al Canonico Mazzocchi di trascrivedo, e d'inserirlo nell'opera , che allora andava dando alle stampe sopra l'Anfiteatro Capuano <sup>∞</sup>. Ma gran miseria certamena è quella mis, che per la terea volta veggomi obbligato ad entrar in lizza contro del Mazzocchi,

. . . . . che fu di onor sì degno;

conciossiache egli con quel suo grande e maraviglioso ingegno, andando sempre dietro a tutto ciò, che singolar era e nuovo; bene spesso volontariamente si è dipartito dal vero; com'avvenne queta volta, in cui di attribuir si studio àl suddetto villaggio di Recale il pregio di essere stato il ve-

(a) Pag. XLV. 10.

(b) L, c, pog. 164.

Inf. xttt.

tusto pago Ercolaneo; ritogliendolo, con manifesta ingiustizia, e reclamante altamente la legge Mamilia, a quel di Ercole; e se altra volta (1) per poco ne dubitò; pur nella primiera sua opinione volentier si rimase. Ho detto con manifesta ingiustizia; poichè dove in questo ritrovato avea per buona sorte lo stesso stessissimo nome, egli, non ne restando punto compiaciuto onde poter quivi collocar il controverso pago; credè che meglio stesse in Recale per due ragioni ; e la prima si è , che il nome Recale sembri derivato dall'antico Ercolaneo; contentandosi anzi di un'inflessione o storpiamento, che dir lo vorresti, nell'atto che coraggiosamente rigettato avea il primitivo e possessivo nome di Errole ; l'altra ragione poi , che non è men lepida della prima, perciocchè il marmo in Recale siesi trovato; come se impossibil fosse il trasporto nella distanza di non più di due miglia di un sasso non molto grande, e che agevolmente può portarsi sopra un carro, sopra un mulo, sopra un asino altresì. Troppo è vero adunque quello che avvertì già Quintiliano (0), cioè non tutte le cose, le quali magni auctores dinerint , utique esse perfetta ; nam & labuntur aliquando, & oneri ceduns ; & indulgent geniorum sucrum voluptati; nec semper intendunt animum ; O nonnunquam fatigantur. Or questa famosa inscrizione dov'è? vedila nella pagina che siegue: e la copia, ch' io qu' ne do ha questo vantaggio sopra di quella del Mazzocchi, cioè di essere stata disegnata con la propria forma de caratteri, e con ogni

<sup>(</sup>a) Annota: Ad Campan Perserin.
Stanmo queste Note in fine del II. To.
della Campania dell' edition Napole.

(b) Instit. Orator. Lib. IX. 1.

altro accidente dell'original marmo, or ch'esso mi estato con somma generosità donato dal Sig. D. Andrea di Capua, Cavalier del nostro Sacro Equestre Ordine Gerosolimitano, e mio pregiatissimo amico:

Quel ch' io gli debbo, posso di parole Pagar in parse, e d'opera d'inchiostro: I, st. 2.

Lastra di Travertino

Pag of

PAGVS HEREVLANEVS SCIVITA OXTERMINA CONLEGIVM SEIVE M AGISTREHOVEL COMPAGE VIEIN PORTICUM PAGANAM REFICIENDAM PEQVNIAM CONSUMERENTE X LEGEPAGANA ARBITRATY CN-LAETORICHE MAGISTREI PAGEIEL VTEIQVE EL CONLEGIO SEIVE, MAGISTRI SVNT IOVEL COMPAGEILOCVS IN TEATRO ESSET TAMQVAS EISFILVOOS FECISSEN T LAVFVSTIVSLESTRATO CANTONIVS ML NICO GNAVIVS CN LACATHOCLES CBLOSSI MLPROTEMUS M. RAMNIVS.PL DIOPANT TSVLPICIVSP. Q PVL Q' NOVIVS O'LPROTEM M. PACCIVSMIL PHILEM MLICEVLEIVS-ML PHILIN ON HOR DEONIVS CN-LEVPHEM 10 APOLLIVSP L ALEXAND NAVANIVS NIL ANTIOCYS GOELLO EF CAL DO DOMITIO CNFAHENOBARB / CO.S.

Ann. di R. ubu.avanti U.C. 94.

Dot-

Dottissimo comento vi ha pur fatto sopra lo stesso autore:

PETRAR.

Che sol se stesso, e null'altro simiglia; che a noi è piaciuto d'inserir per disteso qui appresso, ond'acquistar alcun pregio, che certo non ordinario sarà, a queste inette mie carte. Ha il Mazzocchi ancor favellato della dignità del pago Ercolaneo, e delle sue prerogative sopra del pago Giovio nel suo ammirabil comentario alle famose Tavole Eracleesi (1), dove rimandiamo l'erudito lestore . Or essendo vero, com'io ho per verissimo, che il pago Ercoloneo sia stato già dov'è oggidì il villaggio di Ercole , o quivi presso; crederò pure, che al medesimo appartenute sieno tutte quelle inscrizioni, che pubblicate si trovano nel Muratori (6); le quai sino a' giorni de' nostri padri vedute si erano nella prossima villa Santoria, in quella villa, io dico, che da' fondamenti edificò sopra un aprico colle all'occidente della Regal villa di Belvedere, Monsignor Paolo Emilio Santorio Arcivescovo di Vrbino,

IRGIL. . . . . . alter ab illo ,

cioè dopo del Cardinal suo zio, uno degli ornamenti più luminosi della Città di Castran sua padria; le qual inserzizioni non più vi si trovano, o per essere state trasferite altrove, o piattosto per essere state infrante, qual esser suole degli antichi monumenti il fato, e condannate a divenir caleina in alcuna delle molte fornaci del prossimo luogo di Montecupo. Saranno pure state disotterrate nel sin del pago Erselanseo quelle altre due inscrizioni, che si son lette sino a pochi

(a) Pag. 399.

(b) L. c. Append a, 8. p. 6. a.7. p. 7.

anni innanzi nel cortile del vicino Regio Palazzo del Boschetto, una volta residenza degli Intendenti di Caserta, incise in fronte a due travertini, che comunemente ceppi Campani gli deominano; che son poi spariti, senza sapersi altro di lor esistenza; ed è bene che sieno state dette inscrizioni stampate, ancorchè non senza errori, dallo stesso Muratori .

E d'avere insino a quì detto del culto da Campani prestato a tutelari lor Numi, voglio che mi basti.

Quod restat , restat alius qui faciat palam .

PLANT. Posnul.prol.v-12

IL FINE.

(a) L. c. To. IV. in molti luoghi,



d, 1 = 1 i i i i i i i

# ALEXII SYMMACHI MAZOCHII IN LEGEM PAGANAM PAGIHERCVLANEI COMMENTATIO

# THOURILITETAL A

malabas niprise
mmayyyani.
file.

# COMMENTARII

#### IN CAMPANI AMPHITH. TITVLVM

CAPITIS VIII PARS

EX NVPERA EDITIONE NEAPOLITANA

NVNC RECOGNITA NONNVLLISQUE NOTIS AVCTA

On una est Capuae epigraphe vetustissima centum ipsos & amplius ante Christum natum annos insculpta, ubi LOI-DOrum paganicorum, ut opinor, fit mentio, Sed unam interea quantivis pretii nec hactenus editam libentissime adfcribam, quam Capuae in suis aedibus habet vir nobilis, et tum humaniorum omnium litterarum, tum huius generis cimeliorum studiosissimus Iosephus a Capua Capycius , qui ante hos paucos dies Campanorum fexvirum primus est renuntiatus ( ). Ea, si quaeris, inscriptio in pago Recale Campani agri antea visebatur in praetorio Patrum Societatis Iesu, priusquam idem vir praestantissimus, nuper Vindobona reversus, ab iisdem religiosissimis viris eam dono habuisser . Lapis ipse non magnus est, quaqua versus sesquipedalis, cuius inscriptio minutis characteribus, ac faepe cocuntibus dictionibus, ita ut raro puncta compareant, in hune maxime modum concipitur ::. . .

<sup>2</sup> PAG.

(7) Nauere contest in paria wir bie, nepre genre at litterie, me minus pierattelerifum, milione verri meiffeneling einimfilmun a allegante moise processurment animitation.

( PAGVS. P) HERCYLANEVS. SCIVIT. O A. O. X. TERMINA ... CONLEGIVM. SEIVE. MAGISTREI. (DIOVEL D COMPAGEL (1) S... O VTSI., IN. PORTICVM. PAGANAM. REPICIENDAM CO PEQUNIAM. CONSUMERENT. (1) EX. LEGE. PAGANA (m) ARBITRATY. CN. LASTORI. (a) CN; R. MAGISTREI (6) PAGEL (9) EL. (9) VTEIQVE. EL. CONLEGIO. SELVE. MAGISTRI SUNT. IOVEL COMPAGEL () LOCUS, IN. TEATRO ESSET. (1) TAMQVASEISEILVOOS. (1) FECISSENT ( L. AVFVSTIVS. L. L. STRATO, C. ANTONIVS, M. L. NICO, CN. AVIVS. CN. L. AGATHOCLES, C. BLOSSI M. L. PROTEMVS. M. RAMNIVS. P. L. DIOPANT T. SYLPICIVS. P. Q. PVL. Q. NOVIVS. Q. L. PROTEM M. PACCIVS, M. L. PHILEM, M. LICCVLEIVS, M. L. PH.LIN. CN. HORDEONIVS. CN. L. EVPIIEMIO A. POLLIVS, P. L. ALEXAND, N. MVNNIVS, N. L. C. COELIO, C. F. CALDO ANTIOCVS. . . DOMITIO. CN. F. AHENOBARB. COS

Que elogio let pagana, seu ( quis enim sie appellare vetat?) pegintrum pagi Herculanei continetur; culus hace maxime est sententia. Duo fuere pagi înter este finitmi, quoram alteri Herculaneo, alteri lovo nomen fuit que sive per omnia, sive saltem in its quae ludos spectarent; communiter administrabanur; unde merito ille alter cempager ab Herculanensibus appellatur; sicut est Herculaneum vicissim ab loviensibus compagum audisse mihi persuadeo. Cum autem tempus paganicarum quarundam feriarum appeteret, quo ludii na pagi Herculanei theatro iustarandi efant; pheuir Hercolaneensibus magistris, en demum lege magistris Ioviensibus locum in theatro futurum, si hi porticum Her culaneensis theatri pecunia sua reficerent . Id si preficerent tum iis locum in theatro futurum aeque, ac și îpii Ioviea-

(a) PAGVS) Ouse de pari notione & erymologia viri docti tradiderunt , notiora funt, quam ut ils immorandum videatur. Nam plerique omnes Fe tum & Servium fequuti pages and The Topie Dorice Bayin deducunt, Iraque S. Auguttinum, qui in. X. de Cit, to Areopagum vertit Mertis pegum, nec non Sedulium, qui lib. I.diait: .... Athenaei paedorem linguite pagi, postremo Bedam, qui ad cap. XVII. Alterum & in libro de nominibus locer, in Allis ecdem medo interpretator, erratie putat Voffius in Arespagus; quod existimatient hoc Grae-eis notalle vocem vapes, quod pagus Latinis ; cum tamen Graece rayor collem fignificet, & Arespagum fuif-fe aucer view Alberges ea Stephani exeerpas liquest . Quidni igitur quos Latini pagos , coldem Graeci woyer diaerint ob eam eauflam, qued pri-mis temporibus in collibus, fecuritatis cauffa, ifruxerint aedificia , uti tellatur Dion. Halicarn, lib. IV / Hue eriam persinet altera fignificatio vocabuli huius, qua totam aliquam praefectufive Namum injerdum norar : unde Helvesiorum gens tota quattor in pages divifa Caefari de bello Goll, I 12 d'citur . In Gloffis : Pagus Tonapaia, gora, souis . Quae fane diviso ad conventum, conciliorumque defributionem pertipet . (6. HERCVLANEVS ) Eft in

hunc dem in agro Campano pagus Hercules appellatus. I'ne pagus Herculanus fuit? an ille potius, cui nune pago Kerale nomen manet, nbi & lapis ille protirbat? Huc certe proput fidem eft; tum quia vox infa

Recala ab Herculaneo omnino deoreta videtur: num etiam , quod non est credibile ab hominibus harum rerum ineuriosis ab usque duobus tribusve passuum millibus , quot pagus Hernales abest, oe advectum non alsum ob causlam , quam ur villae atrio slicibus internacio adhiberture.

bus inflernendo adhiberetur.
(c) SCIVII ) Vltima littera ad morem graeci gamma caret finistro cornu , quadratarii magis errore, quam certo confilio . Ea hac ausem vocula SCIVIT vides non immerito legem, qua de commentamor, pagifettum polle appellari : & revera pagi feitum reperi apud Grut. p. 1007, 7, nbi legitur: EX. SITV. PAGI, fed rescribendum indubie SCITV; nec aliter haber Ligorius. Proder t autem totam eam inscriptionem adreaere, quae ad facra paganica non paruma allucer. Pederianze in ditione Briaiana eam ponit Gruterus, quae talis eft: IOVI (nimirum PAGANICO, ut legitur apud Griiv. 21, 11, 1 M. POMPONIVS. M. F. PRIMIT-C. POMPONIVS. M. F. ARAS. SEPTEM. PAGANICO. ( Jupple deo ) PAGI. FARRATIO. ( id deo illi paganico nomen fnit ) EX. SCI-TV. PAGI PAGANORVM FAR-RATICANORVM ... PROPTER. MAGISTERIVM.PAGI. ET.VA-CATIONEM.IN PERPETVVM SIBI. ET FILIO.CIVIBVS. CRE-

MONENSIVM. D. P. S.
(d) A.O.X.) Bis in hoc epigrammate O loco we D leabytum inventur:
femel hie, iterumque linea octava,
ubi LVOOS pro LVOOS ponitur.
Quod utrum inter marmorarii wyeka-

ees suis expensis ludos facerent; qui ceteroqui ludi Herculaneensium fiebant impendiis. Habes eius legis sententiam. Libet

juere riferat, an ad quandam feribendi confuturdinem, nihij pendi daso. Huist autem confuturdini fupicionem movim horum elemenoram in inferipionibus non infrequence alternatio. In S. C. 46 Bacchushibus anno V. C. DCLXVII. facto, quod super ex eners tabelle area (VLTO'. D pro O. Apad Guthevium de iner manism pag- 457, 1 O pro ID.

Aore Diem X TERMINAlia ) Eruditiffimus Norifius ad Cenet. Pis. a pag. 34a, ad 346, eopiolissime de-monstrat idem este A.D. VIII. K.AL. MARTIAS, quo die in illis eeno-taphiis mors Caii Caesaris confignatur , ac li dicetetur Olisto Kalendas Marrias: ita ut C. Caefar die xxtt Februarii , hoc est pridie Terminalio-rum diem fuum obierit. Inter exempla, quae ibi copiose eumulat Norifins , digreditur ad l. 132. Anniculus de verb. fignif. qua in lege interpre-tanda, nec non & loco Lactantii de mort, perfec, ei eum Baluzio quae-dam non ignobilis velitatio efferouit, nimirum utrumne hae duag locutiones ante diem decimum Kelendarum, & post diem decimum Kelendarum idem fignificent , nti Norifius putavit : ao vero altera illa locutio dies, qui Kalendas ecolequottr, nomerasi jubeat, quemadmodum verifimilius exiftimavit Baluzins.

Et quidem Iolephus Scaliger in libris de cmend, temp. locationes tilles A. D. W. Eid, itemque Ex A. D. W. Eid, hine natas excitinat, quod eum dies vulgaris ab exortu folis ad

occasum, dies vero naturalis, seu esregiessas paud Romanos a media no-Re ad atteram decurrette, hine antedien, vel ex anus diem altidi situd notare patat, quam regenius, non dies vulgares else nomerandos. Contra vero Peravius in 1t de delts. semp. 71. note alsem idem elle patat, in its locutionibus, quod ante diem consistent

Rem vero noftram quod fpeRat, non est dobum, quin ente diem X TERMINAlia, five TERMINAliams und decimal ferminaliams Terminaliams Terminaliams Terminaliams Terminaliams Terminaliams Terminaliams Terminaliams (Equitur diem in inferiptione defignatum non aliam fore, quam xiv eiudem menfis.

Non aliud vero monumentum, puto, invenias, quo illa dierum notandorum confuctudo reperiatur, ut dies ante Terminalia computentur; quare vel hae tantum particula marmor hoc viris eruditis fe commendabit. Quocirca quid Terminalia fibi velint , operae pretium fuerit papeis hic docere . Terminalia feiti euioidam in honorem dei Termini nomen fuit ; quod feltum extremo anni die ( nimirum ut ille deus Terminus non tantum agros, fed & annos finiret ) id est xxrss Februarii peragebarne; eoque is dies Terminalia appellabarur. Var-70 V. de L. L. 3. Terminalia, qued is dies ami extremus conflicutus. Duedecimus esim menfis fuit Februarius: & cum intercalaeur, inferieres quinque dies dusdecimo demuntur menfe . Cave vero putes Varronem Termimalia a terminando deduxiffe ; quin

bet iam et interpretationem subjicere. Pagus Hereuleneus scivis ante diem decimum terminalia ( is est dies XIV Februa-

porius a deo Termino deducere iu animo habuit; quia initio capitis lic proposnerat : Dicam prine , qui dosrum cauffa, tum qui hominum fint inflienti ; quanquam fortalle Termididit, ut aunum terminare diceretur. Semper autem Terminalia, quantum e veteribus intelligitur, in xx1 tr Februarii incidebant, nunquam vero iu xxxt eiuldem menlis ; quod interdum evenisse Scaliger sibi persuaferat; sed Scaligeri commentum Peravius in II. de doctr. cemp. 72, copiose resellit. Comque annus intercalaris veterum Romanorum xxt11 Februarii die terminaretur; hinc quinque reliqui Februarii dies ufque ad xxvttt, veluri appendices arque extra anni metas decurrebant, faltem in intercalari an-Nam miror equidem Pureanum & alios viros doctos universe pronunriare & constituere , quolibet anno Terminalia poliremum anni diem fuiffe habitum , ira ur quinque reliqui dies extra anni curriculum putarentur. Non affentior . Nam Varro , cuius modo verba funt recirata, intercalari tantum anno quinque ultimos Februarit dies extra com menfem decurriffe teflatur : ex quo & illud fequitur, alternis tantum annis , ideft cum intercalabatur, tum demum Terminalia pro nirimo anni die habitum: Terminolie , inquit , quod is dies anni extremus tenflieutus. Quod vero Terminaliorum dies extremus effet, duobos conficit rationibus, primum quod Februarius ultimus anni menfis effer; duodecimus erim inquit, menfis fuit Februarius; deinde quod Terminalia in poltemom eins menfix éem niciderest, proprets quod quinque infequents dies el eem merfem negate popura dies el eem merfem negate van intercellati, (\*\*) eine şi nquit, şiremelatus, şiferiere şinspar dut abderim damanur melfe. Ergo, ( sili vero ao togostrom erabilitimus lifera elle son potent ) com non intercellatur, que inferiore quinque dei doodcimo meafo dembater; se con consideration de la companie de esta elle son potent ) com non intercellatur, que inferiore quinque dei doodcimo meafo dembater; se con condete se montre dembater; se con condete se montre dembater; se con condete se montre dembater; se per condete se successo de la conpaction de la contre de la conpaction de la contre de la conpaction de

paullo post dabo. Itaque ante Iulianam correctionem alter quisque annus intercalaris erat, eoque anno inter Terminalia, idel xxxxx Februarii, & Regifugium, quod xxiv Februarii diem perperuo ob bat, menfis intercalarius infindebarors Qui menlis pepuntir@ aut pernet ine? Plutarcho teite in Namae & Caelamon eius nominis obscuriffimum elt; & vide an non vox Erruscae originie fuerit : certe enim in Etrofca ( an Oica ? ) inferiptione , quae penes me eft, Etruscis, five Oscis litteris MERK. fcriptum reperitur (\*); id quod & in veteribus quibuldam Kalendariis notater. Polt elapfum hunc Merkedonium, quinque reliqui Februarii dies ftarim perrexebantur . Merkedonius vero iple, fi quaeris, alternis bienuiis modo xxr1 , modo xxrrt dichus coultabar . Iis iam , quae diximut , veterum unam alteramve auftoritatem libet fubiungere. Com intercalariam menfem , inquit Cenforinue, vi-

(\*) Edidie bune rientum, vol perius fragmentum prolitioris inferiprionis in fois Differtationibus Thyrrenicia Tab. II. 106

rii) usi collegium sive magistri lovi compagi pecuniam (quata apud se habebant) consumerent in reficiendam porticum paganam (quae in pagi Herculanei theatro erat, non vero in

ginei duorum vel viginei trium dierum alternis annis addi placuiffet; ut civilis annus ad naturalem excequaretur i in menfe potissimum Februario inter Terminalia & Regisugium intercalatum ef . Macrobius I. Sat. 13 : Romani non confecto Februario, fed post vicefimum tertium diem eins intercalabant . Terminalibus feilicet iam perallis ; deinde reliqui Februarii mensis dies , qui erans quinque , post intercalazionem subiungebent. Ita Romani ance Iulianam correctionem unius Merkedonii beneficio appum fuum lunarem CCCLV dierum eum folati eoneiliabaut. Menlis quidem ifte in-tercalaris ab Iulio Caelare, ut inutilis sublatus suit; sed ita ramen, ut eriam is dies, qui per singula qua-driennia intercalari iussus suit, post xxxxxx Eebruarii, ut autea Merkedonius , infereretur , & xxiv eiuldem menlis diem ita infideret , uti bis fexto Kal. diceretur , unde & biffenti comen manavit. Non enim affeutior Inventio Celio , qui l. 98. de verb. fign. ait: Cum biffentum Kel. eft . . . id biduum pro uno die habetur : fed POSTERIOR dies intercolatur, new PRIOR. Quod Celli dictum lauda-sur etiam ab Vlpiano I. 3, 6, mino-rem, de min. Mihi faue Celli, qui ducentis poil Iulianam correctionem annis feriplit , auctoritas uon eft tausi ; ut putem Caelarem, relicta veterum ennfuerudine, tertium diem poft Terminalia pro intercalari habuille, idest eum diem, qui Regifugium pone fe-queretur, eum antea postridie Ter-minaliorum & aute Regifugium men-fis 1945 sauss in finderetur. Quare, mea featentia, prior dies, non polerior, latrendarius. Cedari fiui, qui aqua polles loreconfultati ille canting di qui aqua polles loreconfultati ille canting di qui aqua polles loreconfultati ille canting di qui aqua polles loreconfultati e canting di qui aqua polles qui attrendario de formati a travi per di protenti de formati in aver e indidem mendi e risiditura. An non hiac pare priorem in en biduo, non polleriorem en vecerà Ecelefase intituto intercalarium baberi?

Verum, ut initio dicebam , apud nullum adhue feriptorem , nullo in vereri monumento dierum ifto modo computandorum rationem reperire lieuit; ut ficuti a Kalendis, nonis, eidibus, fie ab extremo anni die, ide ? Terminalibus, dies numerarentur; eamque rationem , abique hoc epigrammate , veleiremus . Quarius de-cimus autem Februarii dies primus eorum dierum fuit , qui isto moda enuntiarentur . Non enim fieuri quartus decimus dies A. D. X. TERMI-NALIA dicebatur, fic tertius decimus einidem menis ante diem x1 Terminalia dici poterat , quod in hune diem eides inciderent, eoque eidibus Februarii dicendum fuiffer.

Arque bace quidem dierum a Termisalibate computandorum raito intercalaribus santum annis mihi videter fuilfe ulurgata ; propteres quod co tautem anno Termisalia ultimus anni diet habereur, nti fappa demoudravi. Revras confolibate its. qui ho ei marmore defeributur, fuule intercalarum facillime colligo in hust modum. Annut confusionis, qui est ab V. C. DCCVII, quo C. Caefer compago lovo ) en ( hac ) lege pagana ( idque facerent ) arbitratu Cn. Lactorii Cn. F. magistri pagi eius ( Iovi ) en usi ei collegio, sive magistri sunt ( idest sive magistris ) lo-

for ti, M. Amilius confuler procellerant, certifine interclaint ful: emp. C. Coelio, L. Dominio Cof. ideal auto ab V. C. DCLIX, eo quad bie annos folisis biennis ab ilio altro DCCVII datare, intercalatum quoque fuiffe oportuit. Quare anni mo intercalabur, quarro desimo Februari de discer non licuit A. D. X. Terminis; fed decedum foir, A. D. X. Terminis; fed decedum foir, A. D. X. Terminis; fed decedum

Fult queque altera horum dierom enuntiandorum rario, quae intercalaribus annis ulurpabatur , in quos Merkedinus menfis incutriffet ; tum euim poit eidus Februariaa Kalendae intergalares numerabantur hoc modo. Quartus decimus Februarii dies xt Kal. interealares dicebatur, & fie deincepa; ita nt ipfis Terminalibus pridie Kal. intercelares diceretur. Quae quidem putandorum dierum ratio ex Ciceronis or. pro Quin. cognoscitur, ubi n. 25 Ante v , inquit , Kalendas inter-calares . Et paullo post pridie Kalendas in:ercalares . Nam fine controversia ertant quienuque Kalendas in-tercalares apud Tullium sive Februa-sias sive Martias Kalendas interpretantur ; nec dubium effe poteff, quin Merkedonii Kalendas orator afpexerit, uti iam viri docti notarunt. Quae enm ira fint, quae cauffa effe poruit, quamchrem nou - ente diem xi Kal. miercelares potius , quam A. D. X.

Tudiscomi film, ab los maneres fragelost Vide li dich (\*).

Et quolam Kitodarum interaction of the continuation of the continu

Spicilosi Bolisi Trom III, par. 1er, praese cestra hare labet: Qui de Drésato, pos primeros de la companio de la companio de labet: Qui de Drésato, pos primeros de la companio del la companio de la companio del la companio de la companio del la companio de la companio del la compan

108

bi Compagi locus in sbeatro ( Horculancensi ) esset tam, quasi si ludos ( ipsi magistri Iovi compagi ) fecissent . Tum nomina duodecim magistrorum Herculaneensium subjiciuntur

idus Navembres is qui l'equebatur quartus decimus dies ita enuntiandus fuit, ut diceretur xviit Kalendas intercaleres priores , & ita deinceps : tremque post eidus mensis intercalaris prioris , Kslendse , opinor , intercalares pofleriores numerabantur . Verum de bis iam faris.

( CONLEGIVM. SEIVE. MA-GISTREI ) Magiftrare, inquit Fe-flus, molerari; unde maeifiri non fo-Inm deflores ereinm , fed etiem PA-GORVM , focietatum , vicorum , COL-LEGIORVM , equitum dicuntur , quia smues hi magis esterie poffent ; unde O magiftraint , qui per imperia pozentieres funt , quem privari . De magistris collegiorum Ascooius in Cigeronem : Solebent , inquit, maeiftei collegiorum ludos focere, ficus magifiri vicorum faciebant compitalitios praerentati . Megulti vero pagorum occurrent non raro in infcriptionibus, velori ap. Grut. p. 26, 9. CERE-RI. AVGVST . . . . L. BEN-NIVS. PRIMVS. MAG. PAGL BENNIA. PRIMIGENIA. MA-GISTRA. FECER. & pae. 1007, 7: MAGISTERIVM. PAGI. legitur . Apud Siculum quoque Flaccum de condit. egr. p. 25, maeifiri paearum peperiuniur . lidem posteriore aerste przepofiti pagorum funt apnellari, uti ex C. Th. & Eulebio admirar Salmassus ad Treb. Pell. cap. 24. No-fira aerate in boc regno elest univerfireis nuncupari folent . Taceo de

msgiftris fodslitiorom, feu corpetum, Vide de his compibos indicem Gruterianum magithatuum, abi occurrent magiliri anni I , anni V , anni VI, anni LXXXII, anni CV. Fuere & fanorum megistri , ut in quodam Campano marmore legitur? Q. PETICIO . . . MAG. FANI. DIANAE Tifatinae(\*) Hodieque in his regno facellorum five fodalitiorum annui rectores magiftri appet-

(f) IOVEI ) Vbi is pagos fuerit, incertum: in Herculanei certe vicinia foit . Et exfitlit eiufdem pagi menrio in altern vetufliore Campano epigrsmmere (\*\*) good haber Grot. p.59, 8. Ibi poll magifrorum nomina fubiungiror: HEISCE. MAGISTREIS. VENERVS. IOVIAE. MVRVM. AEDIFICANDVM.COIRAVE-RVNT &c. Vbi VENERVS pro VENERIS deguines viurpatur (\*\*\*) ut in altis duobus Campanis titu'is CERERVS legitur, & in Puteolano celebri marmore AD. AEDEM. HONORVS. Verus autem Ievia non a Inve, uti plerique fibi perfuadent; fed a pago Campano love nomen certifime invenit. Portieus vero Ispre, quae eit apud Grut. p. 111,6, eum a Diocleriano Iovio nomen ha-

beat , nihil illa buc attinet .
(e) COMPAGEL) Vox Compagna inaudita hactenus, ex hoc tserum elogio nota, lexicorum penum deinceps augebit ; quae mirom quantum

<sup>(\*)</sup> Fidere all aspud Capacium (Hill, Nesp. II. 27. 7, 6° asud Manusum (Sune 17 Capann, 247. 72. 7). Africk einfelm weith, einflemunge fignificationic earmylum bakes memmer netter Mejel, valera forea 242. 76. (\*\*) Interpress Informational Legs 242. 78.

<sup>(\*\*)</sup> Interesso Inference lage see, 1970 78. (\*\*) Videfes, suffreen Observationum paginam 81.

#### qui ei decreto interfuerunt :

Ex ea vero inscriptione colligimus fuisse in pagis ipsis vel tenuissimam quandam reip. imaginem, quam qui mo-

e vetultis titulis amplificari poffint.Mipor doctiffimum Facciolatum id vocabulum ad caligae genus referre, auctote Trebellio Politone in Gallien, (\*) Sed apud Trebellium non compaços, fed campages ab omnibus legitur, eriam a Dempstero, ad quem rejicit nos Facciolatus. Sed suerit hoc viri eruditi apakua proportair ; nam de cameagis, quae viri eruditi notarunt, funt porro tritiffma . A Compagus eft COMPAGANVS, quod reperitur in Grut. 200, 1, abi INTER. COMPAGANOS.PRIVILAREN-SIS. ET. VAL. FAVENTINAM. Notira vero quod interest, compagos sele invicem duo bi pagi appellitabant , ch indocum fortalle & facrosum , connubiorum, terumque id genns communionem . Eit enim feitiflimum elaris quandoque proibus id nínveniffe, binae nt civitates communibus legibus , indicits , magistratibus , rebulque cereris administrarentne; ita ne unus populos dnabus urbibus habitare dicereiur. Ac ne peregre abeam, domellico uno exemplo contentus ero. Livius lib. viii: Palaepolis fuit hand procul indeubi nunc Neapolis fita eft;

where who were respons the appearance of the above the service of the service of

GANAM. REFICIENDAM) Eam capio porticorti, qua theatri Herculaneenlis lublellia practexebantur & fulciebantur. Vide porticus, quas cap.

vs in amobitheatri descriptione delineavimos ; nom theatrum dimidiam. amphitheatri fuit . Aut certe illa potticus intelligi porelt, quae poliico (ce-mae praetendebatur. Vt nt elt, por-ticus cerie theatralis fuit; nam & apud Reinesium elas. 2, n. 30 porticum theatricam invenio in hone modum? T. Turranius L. F. Claud Rufuf, el. honorem, aedilitatis . PORTICUM LONG, P. C. LAT, P. XX, ET; SCENAM. LATRAEGVM. curente. L. Turranio , Frontone . Fil. fecit. Spartianus Hadriano cap. 8 : Theatrum, quod ille ( Traisans ) in compo martio posucrat , contra omnium vota destruxit. At P. Victor in de-Scriptione Vebis: Traigni portious in campo marrio . Credo quod theatri Vulpii porticus tantum remanierat . destructo viforio . Theatrum aurem Herculaneense ligneum, non caemen-titium aut lapideum fuille necesse elle primum quod in ipfa Roma ante Pompeium Magnum nullum nifi e materia theatrom fuit ; deinde com ludi , de quibus interiptio lequitur , Terminalibus ipfis effent exhibendi, uti deinceps dicam, quis unquam fibi persuaserit, pautis agre Terminalia diebus eius porticus refectionem , nifi opus e materia totum compingebatur,

(4) PEQVNIAM ) Sie non raro fur vereribus cippis quoties Q ante V ponitur. Quid enim altero V opus fuerar? Et ceterogui PEQVNIA pro PECVNIA non infolens in vetultis mulis icriptio eft.

fuille appreffuros?

(I) EX LEGE. PAGANA) pogi-Herculanei: nimirum bac ipia, quae bod

(\*f) Forcellinius voculam bane profert in fine locupleriffine torius Latinitatia Lexito es bec spie nefire ologio, & en cademmet Margebrana objervatione. derarentur, magistri appellabantur. Quanquam nolim hine de omnibus omnino pagis sieri coniecturam; quorum fortasse non eadem omnium conditio fuerit . Et cum haec inscriptio in

marmore deferiblier. Full & III have to play a compared to the play of the top of the to

adiungarier, cuius arbitratu tranligendum id fis. Plaut. rud. Videfis cuine arbitratu rem mes facere vie,

Vlpinnus de verb. fige. Ille verber 2 Arbieraru L. Tritt fiert; iaz fierificets, C'in fervam non admit. Tale eil quoqoe illud apud Horathum, II. ferm. firt. 3: Arbierio Arri. (r. CN. F.) Maior , uti vides, dignaco pagi Invi fuit, ia quo inter magiliros kie ingenuos eraz (imo in

gnato pagi Jovi fuit, in quo inner magilton kle ingenuus erat (imo in altero pagi Jovi marmore, quod habet Grus, p. 59, 8. daodecim magifiri ingenui omes anaumeranur ) quam Hercu'anet, cuius magiliri infra omnes libertiril biomines recenientur. (a) PAGEL 1) pun Iovi.

(a) PAGEL.) puts lovi.

(b) EL.) Genitivus ei pro eine hand
alibi, quod legerim, quam in hoc
faxo reperitar. Illud quod apud Lucretium legitur lib. 11, 1135:

Net faile in tense cibne omeis diditur Ell, diditur on gignendi elt politum,

dandi casu, non gignendi eli politam, de ad producendam syllabam I duplicatur, ficat etiam apud Plautum Care. 4, 3, 12. Ei autem gignendi casso non alibi, uti dicebam, quam sin hoc marimore legitur. Quanquam illa Prificiani praeceptio illud El quaque completieur, Veraftiffimt, inquit is grammaticus lib.vs , felebant emetam entitoum in IVS terminantium & in I detroum , etiam in I genitivum Cy in O darivem in genere mefculine & neutro; in feminino vero fecundum primem declinationem in AE diphiboggam proferre. Iraque, quemadmodum a recto EA eft cafus patrius EAE apud antiquos, quod iampridem grammarici notarunt, & dandi casus plu-rativus EABVS; sic masculinum ac peutrum El genitivo calu fieri potuit . Sed samen ante hoc marmar cum exempla ve El non inppererent, nil mirum fi nihil de eo calu expreffe traditum reperitur . Daufquius , qui pag, 94 multa exempla genitivorum alis, alteri, illi, ipfi, illi, mulli, neutri, cui, feli, toti, uni, ulli cu-mulavit, ne El quidem omilifet, fi quidem in hoc faxum incidiffet . Quanti verurla marmora , quae immurata ad nos pervenerunt, ad rem grammaricam funt momenti! Hinc etiam liquet in EIVS & CVIVS medium I non confinnem elle litteram , fed vocalem, seque ut in aliis his omnibus illine, woine &c. Nam ficuti in prifcis genitivis EI, CVI ultimam literam vocalem effe inselligimus; quidni etiam in hodie ultratis EIVS, CVIVS? Tamen difficile eft a recepta typographorum confuetudine recedere , qui illud I longiusculum con-

fonant draininger folent.

(g) VTEIQVE. ELCONLEGIO.

SEIVE. MAGISTRI. SVNT.IO
VEI. COMPAGEI) hoc ed & 
ais et collegio from megifiris lovi compagei nam et SVNT meshasa, und 
fupra ad alteram lineam monebam.

Co-

Campanae praefecturae tempora inciderit, antequam ulla Capuam colonia deducta esset: praeter ludos aliasque minoris; momenti curationes, cetera maioris aliculus momenti a prae-

Cuinfmodi ed illa formula fepalensia fingularis ootata litteria H. M. S.S. E. H. N. S. idell kee monamentum, five figularis oo tale kee monamentum, five figularis Et variante quanwis per obliquose calsu priore votabolo; tamen illud five figularis ed financiation manet: velui hoise monamenti five figularis ed fice. kuise monamenti que figularis ed fice. kuise monamenti que figularis ed fice. kuise monamenti que figularis ed fice. du fice monamenti que financia equipalis in epetia.

(r) LOCVS IN. TEATRO. ESSET ) De Hercolaucens theatro

eft fermo.

(\*) TAM, QVASEI.SEI ) Diphthorgus, qui in QVASEI sobherun

(\*) TAM, QVASEI sobherun

fragmento aggrafio 1946 Grate, p. 127,

lins 11. whi QVASSEI legitur, irraque nonautors longam defignate; l'aque nonautors longam defignate; l'aque nonfacet corripiur, il quodi né phithongra Gratel non 1210 factione, fin eu
der modelm fuet illa in monumenti

NISEI, VBEI, SIBEI &c. quase

print recell expuedta a poetis bre-

LVOOS. ) De O loco e D pofito manui fispra .

(c) LVDOS. FECISSENT ) In Geofaculis apid Romanos option ferriper & honeliffimo loco ii furer, quiludos faceres 1. L'aque aedite, pratores, confores, ant quicanque facclaculum exhiberest pofito ritherest positional production de l'accidentation de l'accidentation l'accidentation l'accidentative dallo modeliffimo locos impositorientation del d'accordination l'accidentation la baccidenta del d'accordination del fie ut la haberd elle d'accordination del fie l'accidentation magilitation delle l'accidentation delle d'accidentation delle l'accidentation magilitation delle l'accidentation delle l'accidentation magilitation delle l'accidentation delle d'accidentation delle d'accidentation delle l'accidentation delle d'accidentation delle d'accidentation delle l'accidentation delle d'accidentation d'accidentation delle d'accidentation d'accidentation delle d'accidentation d'accidenta

Quos ludos pagatim celebrari confuetos haec inferiptio memorat, feito eos per pagaoicas forias five paganalia (id rufticorum factis nomen fuit) a rufficis in fuorum deorum honoretti orannis rite inflavratos fuiffe. Nam finguli fane pagi fuos habuere deos ex Ser. Tullii inflitutione; unde de leve Pagauico, & de Genie pagi Tideo paeauce politis exflant apud Gruterum inscriptiones : & in pago nofire Love Vames levis , uti fopra dictum foit , colebacut . De Ser. Tulli inftituto , quod attigi , libet Dionyfii, verba adnectere lib. IV : Ve etiam , ingoit, rufticause multitudinis faciles pages aras iuffit dedicari dis sutelaribus, quotaunifque ibi compentum fieri & facrificium ( festum boc . . .) vocatum Paganalia ) fimulque corum facrarum rines , qui none queque fercium , eumque conventum omner pa ... ganos inflit in fingula capita conferre certum numificates great , fed alind quibus connumeratis per factorum pree-fules, apparebat hominum numerus per arrates ac fenus diffinclus.

secto, qui Roma Capuam mittebatur, administrata suisse oportuit. Plura de hac epigraphe si quis volet, adeat subicotam

Atque hie quidem libet er paganicis feviis duas potiffimum deferibere, pagorum luftrationem & Terminalia; tum ad utrum borum fellorum ludi tili paganici fint referends, quivis facile ditudicabit.

Praecipus inter paganicas ferias fuit pagorum iustratio, de qua Ovid. 1. fast. 669: Pagus agat festum, pagum lustrate

colons,
Es date pagavis ennua liba focis,
Placentur matres frugum Tellufque

Placentur matres frugum Tellusque Ceresque Farre suo, gravidae visceribusque

fuis . Magistrorum euiuscunque pagi fuit eos luttrare, eaque luttratione agros omnes fineique agrorum eircuire; ita ut Siculus Flaccus eo ufque territorii limites trabendos dicat , quareaus illi Infrarent. Verba funt puollulum involuta, fed attendentibus clara; fic enim habet lib. de cond. agr. p. 25 : De quibus (pagis ) non pute quanftionem futurum , querum territoriorum ipfi pagi fint , sed quesenus territoria. Qued tamen intelligi potest, magistri pagorum quead pagos lustrare soliti funt ute trabamus, vel ex hor quaseuns luftrarens. Atque eam fane lu-firationem menfe Main fieri folitam eolligo ex epistola S. Vigilit Triden-tini de SS. MM. Sifinnio, &c., apud-Ruinarrum pag. dri , num. a , ubi eius faeri pulera deferiprio , in quediversarum pacorum pompis funt suovetaurilia ; in menfem , inquam , maium ambarvalia illa inciderunt, quis IV. Kal. Iunias martyres interfecti fuere. Eodem menfe maio eam luttrationem confignat verus Kalen. darium rufticum Farneliagum apod-

Grut. p. 13 & diem , qui in Kalendario nullus certus practituitur, fu-fpicabatur Holltenus fuiffe v. idus; indicio cuiufdam interiptionis, quand eum Holdenii commentario profert Reincisus in appendice n. 8, Sed feiriffime idem Holltenus fele recipiens, ex Varrouse docer paganalia dumtanat fuitie flativa, pagameer vero ferias , inter quas luttratio , coriceptivas fuite. Que quod ne menfis quidera Maius certus fixulque es lutrationi fuit / Reperio enim alibi nonas Iunias el ritul affiguaras. Id quidem cum er quadam paganica agri Beneventani epigraphe apud Fabrettum p. 272, st. 610 collegerim , eam interiptionem in medium afferendam durit M. Nafelliur. M. F. Pal. Sabinus, pract. coh. I. Dalmater, et. Nafelfins, Viratio, parer. Ang. II. quing, pagent s. communité pagi, IVOVL, ( vide an non in marmore feriptum fit IOVI aut IOVEI, ut idem fuerit ac pagut Cempanus lovus, aut ei certe cognominis ) porzidwie, two, appirarereo, et. compienim. a. folo. pecure, fira. ferenun, et, in. preperuum vi. id. Iun; die. natale. Sabini, apulantibur, hic. paganin, annung xi. (idel denation) CRIV. dari. infleriori. es. condicioni.
VI NON. W.N. PAGPM. IV.
STRENT. ET. SEQQ. DIEBUS.
EX.CONSVETUDINE. SVA. CAE-DA.C. INSPECTION E. STA. CAE-DENT. Stem. 81. id. Jun. marele, Sa-binit epulentur, qued. fl. faftun. non, eren tum. bic. beurs: ut. fapra. fri-pum, est rum., entuis. L. CXXv. in perpesum. ad. cellegium. medicor et. ad. liberus. N. ( hoe elt noftros ) perspeste wer it. Vt. id. Inn. die, nag sale. Sabini. bic. epulentur. a Sacrificium quod ea luftratione fienotationem; in quam, ne extra chorum saltare videar, ea omnia contuli, quae ad illius marmoris illustrationem conducere

bat ambarvale dicebatur. Vide quae de hoe facro vin doctifimi porarunt, giulque descriptionem appd Virg. a geer. 347. Ad quem locum Servius, id facrum faepe de porce fecunda & gravida fiers consuevisse scribie, id quod & Ovidius modo in partes vocatus tellatur. Bone Servius faepe fic factum ait, non perperuo; nam fuit cum appararius id facrum instrueretur, & fuoveraurilia, five, ut alii malour , folisaurilia circum agereutur , telle Catone de R.R. c. 141, ubi ritus describitur, & legitima verba sie concipiontur : Ianum lovemque vine praefati fit & dicebant ) Mars parer ta precer quaefoque , usi fies volens proposius mibi , domo familiaequa no-Brae, queius rei eres agrum, terrem fundumque meum folitaurilia eirenmagi iuffi; ut tu morbes vifes invitatone. widnertatem vaftitudinemque , calami tares incomperantiafque probibeffie, defendes averruncefque , utique su fruges , frameria , vineta , virguliaque randire, benegue evenire finas: pa-cres pecuaque fatva fervaffis, duifque benam faluters valetudinemque mihi, domo familiagne noftras . Harumes rerum ergo fundi , terrae agrique mei Infranci , luftrique faciendi erge , ficut dini , motte bifce folitaurilibus latlentibus immelandis efte . Quae quidem formula privatorum Infrarionibus accommodata, paullo aliter a magiffris pagorum publice eum ritum perageutibus concipi potuit ; & loce Martis, cuius Romae & in agro Romeno praecipua venerario foir, fuora cutufque pagi numen its xoner invoapud Fellom in pefelles formula: Avereas merbam , mortem , labem ,

webulam , imperigirem , pefestarem , idest pestilentiam . Sed finis non fit , fi de agrocum luftratione & ambarvalibus porro difputare perrexero . Quin potius Terminalia aggrediur , quie lurer paganica fella magnopere celebrabantue? Es vero sic dicta fuere , quod des Termino, five Iovi Terminali ed die ( pute xx/t/ Februaril ) facra fiebant ex Numae institutione, auctore Dionylio, quem loquentem hie facere non pigebit: Numa, inquit lib. 12 , ni consenti propriis, aliena non concupiferent , cavit lece de terminandes preedies . Cum enim infiffes unumquemque agrum fuum etreumferi-bere, atque in finibus flatuere lapides, hos facres lovi Terminale offe valuis iussique ut gnotannis stata die res divina eo loca in paganorum coetu fieres, sacrato cum primio mobili sosto in honorem deorum , que terminis eu-telares praesident . Id Romani tucane Terminalia , ficut lapides ipfor ters mines , ques noftri pariante una tistera repueras : ques fi quis transfere re aufus fuiffet eut tollere , lege terminali copur eius his dis devovis, interfesces ipfius, tanguam factileen impuniteza premissa O puritate a ficimpunitete premiffa & puritate a frefline Terminis caedebantur, quod nefas effer eos lapides croenrari : fed liba Be frugum primitise offerebantur, ut ibidem anctor eft Dionyfius. Sed poflea, tefle Plutarcho, obtinuit, ut animalia eo quoque fello immolareneur , veluri porca aut agnus . Horarius Vel agna feftis caefa Terminalibus . Praeter ceteros Ovidius horum facrorum ritus in II fafterum accurate

defcribit .

videbantur: libuit enim qualemcunque hanc operam viro clarissimo, quem maximi facio, eius marmoris possessori gratificari:

Quorfum veco hace saim malta de paganicis feritir Nimiram ur intelliparur ad aliquod corum fedorum lud Herculascentes periodife; ludi quippe pars non ultima religionis feforum fuir. Pooffimum vero ad Terminaila, quae lam appeterent, utexaintic epigrammist condut, cos ludos fpechalle crediderim. Cetera nunc 
porro exfequamor.

(#) L.AVFVSTIVS. L.L. STRA+ TO ) Magistrorum nomina fubneftuntur, omnino duodecim. Sufpicabar duodenarium magistrorom nume-rum in nostris hitce pagis fuiffe ob-fervatum ex prifco Etrufcae gentis initituto , quae, ut in Etrufcis originibus demonitrabitur, dundenario nu-mero fummopere el deleStata , in tantum at quamcunque infiderent regionem, duodenis eam utbibus incorent, ut cetera omittam. Et augebat suspicionem, quod in finitimo pago Iovo duodecim quoque megiliri ellent, ut pater apud Grut. p. 59,8% item in altero paganico epigrammate, quod Capuae profat , ( non vero quod Capuae protest, ( toos reto Cafini, ubi id per incogitantiam fla-tuit Fabrettus p. 616, n. 235.) don-decim quoque magiilrorum nomina recenientur. Tamen, ne hifee argu-mania indicam feet quod tationibus simis indulgeem, facit, quod in co Campano elogio, quod idem Fabrettus habet p. 635, n. 208, tredecim magistrorum nomina ( st mode id epigramma el paganicum ) adferibuntur: ubi polt magistrorum nomina fubiungitur : HEISCE, MAGI-STREIS. CERERVS. MVRVM. ET.PLVTEVM.LONG.P.LXXX. ALT. P. XXL FACIVND. COL-RAVERE, ELDEMO, LOID, FEC. ATILIO. Q. SERVILIO. GOS. L. murus cum luperstructo pluteo ( ideit cortinula, funnaly, ac veluti podio) ad ipechandum ludos aedificatus fuit. Quare, ut obiter moneam, nun e mad ipechandum antiquidimis temporibus conltruebantur; fed etiam manfura, & tlabilia.

Adicibiem poro idopressives et tattom monits, your inseptemble direct nemarat politair C. BLOSSRAMNIVS. P. L. DIOPANTE (
ded Diophanus J.T. SVLPICUS). P. L. STORMAN (
disposit politaires). P. L. Comp. P. L. Comp.

motors MVARTI Co. S. CALLDO., DOMITTIC. CN. F. AlENDO. DOMITTIC. CN. F. AlENDO. DOLIK. Supplement like fragment Division of the control of th



# INDICEI

#### DEGLI AVTORI ANTICHI

La lettera n. vuol dir Nota

APOLLODORO pag. 32. —— nel ARISTOFANE II. 96. Rg. ATENEO 6. 82. LIBANIO SC

CALPURNIO BASSO 20.

CALLIMACO 58.

CICERONE XIX. 37. 54. 62.

CLAVDIANO. 31.

COLUMBELIA 56.

DARETE FRICIO 48.
DIODORO SICILIANO 36.
DIONIGI d' ALICARNASSO 49.
n. (2).

EVRIPIDE 20.

FESTO 31. 87. m. (b).

FVLGENZIO PLANCIADE 43.

GEREMIA 48.

GEREMIA 48.
GERMANICO CESARE 20.
GIVSTINO 40. n. (a).

Inscriziont

nel Fabretti 55. 89. n.(b).

nel Gudio 55. 73. 79.
n. (a) 84. 87. (a).
nel Mazzocchi 76.88.94.teg.
nell'Apiano, e nel Grute-

ro 78. seg. 93.

nel Pratilli 79. n. (a)

nel Reinesio 80. n. (a)

89. n. (b)

nel Muratori 89. n. (a)

LIBANIO SOFISTA 57. seg. LIVIO 8. 46. 49. n. (d) 69.

MARZIALE 31. Mose 48.

Nonio Marcello 31.

OVIDIO 13. OSTIENSE (Card.) 83. seg.

PAVSANIA 12. n. (b) 82.
PLINIO 2. 6. 31 65.
PLUTARCO 30. 37. n. (a) 55.
POLIBIO XVI.

QVINTILIANO 94-

SCOLIASTE di ARISTOFANE EL SENOFONTE 31. SERVIO 2. 28. 47. SILIO ITALICO 14. 58. STEFANO XVI. STRABONE 21.

TAVOLA PEVTINGERIANA 74 Seg. 82. TROGO POMPEO 40.

Valerio Massimo 9.
Varrone 56.
Vellejo Patercold 81:
Virgilio 7: 36: 47: 52: 59:

# INDICE II

## DEGLI AVTORI MODERNI

La lettera 1. vuol dir lodato ; la lettera c. corretto ; la lettera n. nota

Amanzio 1. 79. n. (c). Gvoto c. 73. 79. n. (a) 84.
Apiano 1. 79. n. (c). 88. n. (c).
Arridoni 1. 16. seg. 20. 24.

30. 35. 38. HARDVINO C. X. XV

BARZIO I. 60. n. (a).
BEGERO C. X. 16. HEMETRY 1910 1. 49. C. 44. HEMETRY 1910 1. 56.
HOLSTENIO I. 44. 70. n. (a)

n. (d).

BIANCHINI C. St. n. (c).

BYONARROTI I. XIX

CAPACCIO I. S7. n. (b) seg. c. S6. n. (a).

CASAVOONO I. XVI. n. (b).
CELLARIO I. 60. n. (a).

LANZI C. 30.

COMBE C. 24.

MARILION 1. 74. m. (b) 85.

MAPPER C. X. 16. 26. 30. 35.

Dominici c. 70. n. (a).

MAGRILION 1. 74. m. (b) 85.

MAPPER 1. 4. 20. 27. 35. 44.

C. XI. 15. 29. stg. 37.

MAGNAN 1. 32. c. XV. n. (a).

ECRHEL I. XII. XV. z. seg. 35.

41. 44. 50. c. XIV. 27.
EGIZIO IXI. 10. 23.39.49. c.11.

10. 20. seg. 30. 35.37. 49.

MORFELI 1. 56. m. (b).

Gattola 1. 74. n. (b).

Goltzio c.IX. seg. 16. 24. 26.

MVRATORI 1. 96. seg.

d' Or-

George

seg. 32. 35.

GORI I. 11. c. 16.

GRVTERO C. 80. seg.

GVARNACCI I. XII. c. 11. 22.

27. 30. 33. 40.

degli Olivieri I. XI. 19. seg.

d'ORVILLE L 49

Panel c. XV. n. (h).

Parelio c. IX

Passeri c. 17.

Pelleorino l. 49. 69. h. (a)

(f) 72. 82.

(f) 73. 83.
PELLERIN C. XV
PINKERTON C. XV. XVII
PONTANO C. 78. seg. n.(a)
PRATILLI 1. 23. 54. 70. c.24.
69. 75. 87. n.(a) 88. n.(c).

RASCHE C. 5.

REINESTO J. 86. n. (a) 87. n.

(b) ≈g. c. 8g. n. (b).

\$ANTORIO 1. 88, seg.

SCHEYN 1. 74. n. (2).

SESTINI 1.XIV. 42. n. (a) c.24.

\$PANEMIO 1. 52. 58.

SPERLINGIO C. 55.

TACCVINO L 79.
TORREMVZZA ( Principe di )
L XVI

VAILLANT I. 20. n. (a) 58. n. (b) c.44. Vico c. X ZELADA (Cardinal) c. 17. ZENO I. 56.

# INDICE III

#### DELLE COSE E DELLE PAROLE LE PIV' NOTABILI

La lettera a. volol die moto

Acerra: Medaglie, che le appartengono 37, 44, seg. 49! / Aglaofonte pittor Tasio : se di

lui, o di altri sia atata l'invenzione di aggiugner le ali sila Virtoria, ed a Cupido 12. Agrigento : Simbolo, che portano

le medaglie di quella Città 4. Amasia: Sue monete, ivi. S. Angiolo in Formis: suo sito; antica sua denominazione; qual

famiglia religiosa quivi anticamente esistesse 82. seg. Aquila: Perchè ministra di Giove 2., di quai monete sia sim-

bolo 4. Ara dimestica dedicata ad Ercole. Vedi Inscrizione.

Arpi: Qual sia l'emblema delle sue medaglie 17.

Attendolo (Ambrosio) Architetto famoso; qual sia la maggior sua gloria; leva la Pianta prospettica dell'antics Capua 70. n. (a).

Baccante corimbifera: Se tale o altre sia il simbolo di una medaglia Capuana 24.

Bentick (Contessa di) Nel Catalogo del suo Gabinetto son registrate non poche medaglie sospette, ed alcune altre mani-

festamente spurie IX. n. (d).
Biblioteca Albani; e sue vicende 83. n. (b).

del Daca di Cassano Serra; particolari pregi della medesima; e lodi del suo possessore 79. Bue: Simbolo di medaglia Capuana; e per qual ragione; se

ha mai esistita medaglis con questo nome 55. Bipalo rinomato scultor di Scio; di qual cosa facessero gli anti-

chi inventore il di lui padre 12.

Caccia: Esercizio di essa presso
de' Campani 7. come delle più
potenti Nazioni 15.

Calazia ciffluviana: Medaglia, che le appartiene 21.; elegante monetina rinvenuta nel suo sito 57. Cakidicum: Osservazioni su l'or-

tografia di tal voce 86. n. (b). Calvi: Ebbe medaglie di metallo nobile XVI. con qual impronto fra vii altri 11.

pronto fra g'i altri 11. Camarti: Moneta ad essi attribuita 17.

Candelabro di bianco marmo con basso rilievo di Venere, dove osservato 75. Cani fondator di Capua: Se gli

appartenga niuna medaglia Čapuana 29. di Capua-Capece ( D. Andrea ) dona all' Autore un singolar

singolar mar-

...

marmo Campano.

( Giuseppe ) Sue lodi, e sua morte 101.

Capua disputò l'impero dell'Universo a Corinto, ed a Roma IX Cartari (Carlo) Regio Architet-

to fece una riduzione a penna della Pianta prospettica di Capua antica, il qual disegno pervenne alle mani di Luca Holstenio; da cui ebbelo il Pellegrino, che lo fece incidere

70. n. (a).

Carelli ( D. Francesco ) somministra all'autore una medaglia
di Taormina XIV.; sue lodi, ivi.

Caristo, Città littorale di Negroponte: Medaglia che dovrebbe darsele XV Cavallo, ossia onore del cavallo

pubblico a chi, ed in qual età conceduto 86. n. (a).

Centorbi: Simbolo delle sue medaglie 32. Cerere: Suo particolar culto nella Campania 55. Suo simbolo.

vedi Spiga di grano. Cerva, sacra a Diana 37. seg.; Se allevata da Capi; tradizione intorno alla medesima 38.; simbolo di una medaglia Ca-

puana, e di altre 60. Chiusi: Moneta aggiudicatale dal Passeri 17.

Cicalese (Francesco, o Ciccio)
Pittor Capuano di non oscuro
nome; dipinge in una parete
della sala di quel palazzo Arcivescovale la Pianta prospet-

tica dell'antica Capua 70. n.(a). Cidonia: Qual simbolo abbiano le moncte di essa Città 60. Cinghiale nel rovescio di una medaglia Capuana cosa dinoti 14. serve per attribuir a Capua un assario senza inscrizione, ivi.

Confederazione: Modo di solennizzarla 47. simbolo di essa in una medaglia Capuana, ivi; Confederazioni diverse, e dedi-

zioni de' Campani 49.
Costa ( Monsignor Cesare ) Arcivescovo di Capua fece levare la Pianta prospettica dell'antica Capua; e fecela dipingere in una parete della sala del

suo palazzo 70. n. (a).
Cronica Volturanese somministra
luminoso esempio dell'antico costume di ritogliere da'templi
gentileschi i materiali più preziosi per ornarne le Chiese 74.
882. 75. n. (a).

Damasco: Qual Simbolo fra gli altri avesser le sue monete 60. Decima: A quai Deità si offerisse 91. n. (a).

Diana: Suo simbolo in medaglia Capuana 5, 56.; Nume tutelare de' Campani; e suo particolar culto presso de' medesimi 81. seg. e di quali altri Popoli e8.

Durazzo: Quai monete, e con qual emblema le appartengono 4-

Elementi segnati su le Medaglie Capuane; lor numero, forma, origine, e pronunzia 2. seg. Eliadi: Se alla favola delle medesime abbiasi voluto alludere nella marca di una medaglia 120

chè 12.

Capuana 27.
Entella: Quai medaglie, e con
qual simbolo le son date XVI.

qual simbolo le son date XVI. Colonia un tempo de' Campani, ivi.

Epigrafica, e Numismatica da chi, e perchè trattata in lingua volgare XIX

gare XIX

Eraclea: Simbolo delle sue monete o.

Ercole: Nume tutelare de Campani 59.; Suo culto e suo tempio presso de mederimi 32. 38. segg.; Villaggio sotto lo stesso nome 92. seg.

Etruschi: Lor invenzione di segnar con gli obeli le monete XVIII.; costume de' medesimi di figurar i Numi alati, e per-

Fabio Massimo: Quando e come strinse Canua di assedio 8.

Faleria Città di Toscana; medaglia malamente creduta appartenersele 44.

Famiglie Fabia, Terenzia, Servilia, Antistia; e loro medaglie 02-

Fulvio Flacco: Assedio da lui posto a Capua 8. Fulmine: Di qual materia sia

formato; simbolo delle medaglie di Capua, e di altre Città

Gabinetto Viennese : Quai delle Capuane medaglie in esso esistenti 44.

Gaeta ( Monsig. Muzio ) Arcivescovo di Capua nel restaurare quel suo palazzo, fece aadar a male la pittura della Pianta prospettica dell'antica Capua 70. n. (a).

Galca eristata propria de' Sannte ti 11. Giove barbato, e laureato nelle

medaglie Capuane 69.; suot simboli; perchè coronato di alloro L. seg.; opinione del Pratilli iutorno a Giove Tonante 
presso de Campani, ivi; Giove Tifatino in quai monumenti indicato; suo culto, e suo

Globetti segnati nelle monete, a qual oggetto; e di chi fosse invenzione XVIII. 15.

Gnosso Città di Candia, sua medaglia XV.

Granata ( Monsign. Francesco ) niente ha di buono nella sua Storia Civile di Capua, se n'eccocttui la Pianta dell'artica Città 70. n. (a) col. 2.

Gori-Gandellini nelle sue Neigie degli intagliatori non ha fatta niuna menzione del Thevenot incisor Lorenese 70. n. (2).

Inscrizioni antiche trovate nel territorio Campano 71. segg. 80. 86. seg.

a Venere Giovia 78.

ad Ercole 89. 90. segg. 95.

a Settimio Severo 84.

a C. Vellejo mastro del tempio di Diana Tifatina 86.

Lago Lucrino lodato pe'suoi testacci da Orazio e da Plinio 6. Leggenda delle medag'ie Capuare. vedi Elementi, a qual è stata la prima di esse ad esser accuratamente letta 19. Leone sedente con asta su la

spalla in una moneta anepigrafe; se essa sia da annoverac tra le Capuane XIII. in altre fuor di dubbio Capuane 29. seg. come fosse scolpito aclla gemma, di cui si valea Pompeo nel separar 20.

Pompeo nel segnare 30. Lettera inedita di Cammillo Pellegrino al Card. Raggi intorno ad un' Inscrizione Campana; e dove essa si trovi oggi collo-

cata 83. seg. n. (b). Libbra; Da quai Popoli appresero i Romani a dividerla in

sero i Romani a dividerla in dodici parti 15. Lira: Emblema di medaglia Ca-

puana 22. segg.

Marmi e colonne della Cattedrale di Caserta donde abbiano potuto essere state tolte 85. Marmi scritti raccolti con infi-

nita cura e con infinita spesa dell' Autore 76. Medaglie Capuane: Qual di esse fosse stata la prima a pubbli-

carsi, e da chi XI. 19.; quai falsamente sieno state a Capua attribuite IX. XIII. seg. quante ne fossero conosciute sin all'anno 1775., e quante dall' Autore XIII.; tipi diversi di esse, ivi; modo di segnar le monette, e perchè XVIII., or-

dine tenuto nel riferirle, ivi; loro disegno 44.; peso delle medesime 63. seg.

Medaglione insigne di Capua da tenersi in gran pregio 43.

Mercurio: Suo culto, sua statua, suo tempio, e sua inscrizion votiva 23.

Museo di Brandeburg X. n. (d); di Vienna XII., Hunteriano XIII. seg., Mediceo XV. 21, del Duca di Noja XVII. 17, 21., del Conte Egizio 10., Carpegna 12., Ainsiteano 41., Granelliano 50.; quai e quante monete Capuane in essi esisano 11. Albani 58. n. (b).

Napoli: Qual simbolo, tra gli altri, presentino le sue mone-

Natale ( D. Francesco Antonio ) somministra una medaglia inedita di Capua all'Autore; e molto lo favorisce altresì per la sua collezione di antiche in-

scrizioni 44.
Nicchio: Perchè segnato nel rovescio di una medaglis Capuana; singolar opinione dell' Ekchel sopra del medesimo 6. seg.
Nocera: Qual emblema portino
le sue monete o.

Obeli: Segno del peso, e del valore delle monete XVIII.

Pago Giovo o Giovio : Suo sito; sua diversa denominazione 75; di Diana Tifatina 82. sepg. 83.; Ercolanco, sito del medesimo 96.; marmo che gli appartiene, e dove rinvenuto 93;; altre inscrizioni, che gli si possano aggiudicare 96. sep.

sano aggiudicare 96. seg.
Pallade con galea cristata in medaglia Capuana rarità di essa;

122 errones opinione intorno alla medesima 10. seg.

Pasquale (Agostino) pubblicò in foglio volante la Pianta prospettica di Capua antica con alcune brievi indicazioni sotto 70. n. (a).

Pegaso: Simbolo di una medaglia Capuana; e sue mistiche significazioni 42. Perugia: Medaglia falsamente at-

Perugia: Medaglia falsamente attribuitale 37. seg.

Pesto: Qual emblema forse impresso nelle sue medaglie 172. Fianta prospertica di Capua antica da chi fitta levare ; con l' opera di qual Architetto ; dover dipirat; de chi ridora nella granderza di foglio; de chi questo diagno posseduto; per opera di chi l'avesse ottenato il Pellegrino; da chi questi l'abbia farto incidere in rame; dove esso si fosse conservato; e quale sia stato il uoo estremo fatto 70 n. 10, 31.

Porco ferito con selce nel solennizzarsi le confederazioni 47. Porta Jovis presso de Campani quale fusse; e perchè così de-

nominata 62. seg. dal Pozzo (Cassiano) Commendator di S. Stefano si adopera appresso all' Holstenio per ottener al Pellegrino il disegno

dell'antica Capua 70. n. (å).

Quadriga con Giove in una medaglia Capuana a che voglia far
allusione 45.

Raccolta di medaglie del Barone

Schellersheim; qual particolar moneta di Capua essa abbia

avuta 24.

del Dottor Cotugno; e pregevole medaglia, tra le altre
molte, dall'Autore in quella os-

servata 45.

Recale: Villaggio della giuredizion civile di Capua; opinione del Mazzocchi intorno alla sua

denominazione 94. Reggio: Rovescio, che vanta nelle sue monete quella Città; come pur Turio, Imera, ed altre 25.

Salapia: Sue medaglie, e con quai

simboli 17.
Sanniti: Se alcun simbolo di medanlie Canuane sia allusivo

a' medesimi 31.

Schede di antiche Inscrizioni venute alle mani dell' Autore 76.

seg, quelle di Raimondo Fuger scrivirono all' Apiano per la sua Silloge 79. n. (c) seg.;

Barberine 80. n. (b).
Se'ce, con cui si feriva il poreb
nel solennizzarsi le confederazioni 47.

Sessa ebbe medaglie anche in argento XVI. con qual emblema tra gli altri 2. Simboli delle medaglie di Capua

imboli delle medaglie di Capua promiscui con Acerra, con Calazia, e forse con altre Città poste tutte di quà dal Voltumo; ma non così con quelli di altre Città poste al di là dal fiume so.

Siracusa, e sue medaglie 22. Spiga di grano in medaglia Campana fa allusione al culto di

Towns Coul

Cerere 39. s'incontra anche in medaglie di altri popoli 40. Stelle impresse nelle medaglie a qual oggetto, 2. seg.

Suessola, suo sito, e simolacro di Mercurio quivi ritrovato 44.

Taormina: Moneta che le appartenga per una sigla malamente da altri interpetrata XIV. Taranto: Qual simbolo abbiano, tra gli altri, le sue monete 9.

Thevenot (Jacopo) Incisore Lorenese, che setvi Cammillo Pellegrino 80. n. (a). Tesoro Morelliano 44. 47. n. (g)

49. Tesoro d'Inserizioni del Grute-

ro 80.
Testacei: Dove abbondino 6.
Teano vanta medaglie anche in
argento XVI.

Tifati, monti che sovrastano a Capua; cinghiali, che ne' rimoti tempi più che al presente vi si annidavano 14. seg.; ricordati spesso dagli Storici

Trofei militari da prima formati di semplici tronchi, e per quale ragione 36, seg.; Simbolo frequentissimo nelle monete 60.; allegorico significato di essi 61. Tuter, aggiunto dato ad Ercole in un marmo presso dell' Autore 92.

Velia: Emblema che portano le sue medaglie 32. Veliti, quando e per qual motivo introdotti nella Romana mili-

zia 8.
Velo, che ricopre le teste de'Numi in quale vece vi sia posto

Venerus nel secondo caso di Venus; e così Cererus nel secondo caso di Ceres 80.

Verrettone: Sua definizione, ed

Villa Santoria; suo sito; inscrizioni antiche un tempo quivi esistenti; e da chi poseia pubblicate 96.

Vittoria nel rovescio delle medaglie perchè alata 10. 12.; per qual ragione gli Ateniesi la rappresentassero senz'ali, ivi . Viviano Cadagora pittor celebre

di Architettura, e maestro del Cicalese Capuano 70. n. (a).

## TAVOLA

Delle cose contenute nel presente Volume:

| Lettera dedicatoria                                | v                     |
|----------------------------------------------------|-----------------------|
| Prefazione                                         | 1X                    |
| Numismatica Capuana                                | ì                     |
| Indice delle Medaglie col per                      | o di ciasebeduna 63   |
| Del culto di Giove, di Dian<br>de Campani Discorso | a, e di Ercole presso |
| Alexii Symmachi Mazochii                           | in legem paganam pagi |

Roverendiss. P. D. Nicolaus Sagarriga Eugeneralis Clericor, Regular, S.Theolog, Professor perlegas ausbographum operis; Cr grigto referat. Neapoli die XVII. mensis Iulii 1892.

PRIMIC. DE IANVARIO VIC. CAPITVL.

FRANCISCUS ROSSI CAN. DEP.

#### ILLVSTRISS. E REVERENDISS. SIGNORE

VIIa contro la dottrina della nostra Cattolica Chiesa non solo non contiene la Numismasica Capuana, che per commissione di V. S. Illustriss, e Reverendiss, ho diligentemente esaminata; che anzi al culto ed all'osseguio di essa nostra Chiesa indirettamente conduce. Le Medaglie e le antiche Inscrizioni sono, a chi ben le considera, autentici documenti e testimoni irrefragabili, che fanno ai più stupidi ed insensari capire, anche fra le tenebre del Gentilesimo, ed in qualunque di costumi e di leggi depravata corruzione, il consenso delle Nazioni rutte avere conosciuto e confessato. che vi è in alto Chi vede, Chi regge, Chi giudica, Chi è delle umane azioni rinumeratore e vindice supremo : e quanto perciò la pietà, la giustizia, la religione tenere si debba in pregio : e necessatia e proficua al buon ordine delle cose riputare. Si aggiunge a tutto ciò la qualità dell'edizione nitida ed elegante quanto altra mai : la novità di alcune Medaglie ed Inscrizioni non ancora pubblicate e conosciute: la critica, e la sopraffina intelligenza del dottissimo Autore, colla quale sono le Medaglie ed Inscrizioni sudette descritto e corroborate, ed alla primiera integrità, dove son mancanti e corrose, restituite. Stimo perciò che sia l'Opera ben degna di essere applaudita e pubblicata. Sono con ogni stima e rispetto

. SS. Apostoli 3. Febbrajo 1803. ,

Di V. S. Illustriss, e Reverendiss. .

Devotin, otsequienits, Servidere
D. Nicolò Sagarriga C. R.

Visa relatione Domini Revisoris, Imprimatur, Neapoli die VII. Februarii 1802.

CAN. FESTINESE P. V. G. FRANCISCVS ROSSI CAN. DEP.

Illustriss. et Reverendiss. Dom. Episcopus Puteolanus per-

legar, es in ser peis referar, Neapoli die XI. mensis Augusti F. A. ARCHIEP, CAPVAN, GAP, M.

S. R. M.

SIGNORE .

1802.

O letto l'Opera intitolata Monese ansiche di Capua; Ella è di quel genere di opere, onde niente può temersi o per la S. Religione, o per lo Stato, o per buoni costumi. E poiche la medesima conduce all'erudizione pubblica, e all'onore di nostra Nazione , sì pel suo argomento; come per l'elegante maniera, colla quale vien trattata dal dottissimo Autore; io stimo, che possa V. M. concedere la chiesta licenza di pubblicarsi per le stampe. Di V. M.

Pozzuoli li 12. Settembre 1809.

Umilist. Feddist. Saddito Carlo M. Vescovo di Pozzuoli.

Die z. mensis Decembris 1802. Neapoli . Visa relatione R v. Episcopi Puscolani de commissione Rev. Rigii Capiellani Maioris : Regalis Camera S. Clara providet, decernit, atque



des quod imprimester cum interes formà approbationis dell's evisionis. Perum un publicater, ail per ipsum reviserem, fafat interum revisione, affirmitus quod concedat cum originali, servates forma Regalium ordinum: es in publicatione servetsus Regia Programice: Hee suum esc."

BISOGNI. CI

V. A. R. C.

Ammora.

III. Marchio de Jorio P. S. R. C. es ceseri aularum Prafesti tempore subscriptionis impediti.

Reg. fol. 37. at.

Izzo Cancell

### NOTA DI ERRORI

#### occorsi nella stampa

Pag. 8. v. 13. lacesserant (\*) 8. n. (a) Lib. XIII. lacessebanz. Lib. XXIII. 13. v. 8, aurea : ) 17. n. (d) Palalip. . Jaurea . . Paralip. 52. v. 17. sortus ignis sorsus imber 57. v. (a) col. 2. v. 19. legrimevoli 85. v. 9. Infatti lagrimevoli In fatti VRBAN rimasto -93. v. 20. certamenas certamente

(\*) Quantunque così legga il Gronovio nella sua odizione del 2665, che l'Au-

120 ... 1150

# IL DI XXII DI FEBBRAIO CO IO CCCIII

DA
GENNARO E DA VINCENZIO DI SIMONE
FRATELLI
IN NAPOLI

CON PUBBLICA AUTORITA









